**MEMORIE STORICHE** DELL'ANTICO E **MODERNO** TELAMONE...

Ferdinando Carchidio



# **MEMORIE STORICHE**

DELL'

## ANTICO E MODERNO TELAMONE

### **NELL'ETRURIA MARITTIMA**

RACCOLTE ED ILLUSTRATE CON MEDAGLIE
ED ALTRI MONUMENTI INEDITI

## DA FERDINANDO CARCHIDIO

DI TELAMONE

SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA
DI SCIENZE, LETTERE, ED ARTI DE' TEGEI IN SIENA

TOMO I, PARTE II.

Epoche Romane sino alla invasione dei Warbari

FIRENZE

DAI TORCHI DI LEONARDO CIARDETTI

1824.

The state of the s

## MEMORIE STORICHE

DELL'

## ANTICO E MODERNO TELAMONE

TOMO I, PARTE II.

EPOCHE DEL DOMINIO ROMANO SINO ALLA INVASIONE DEI BARBARI

Dopo che la Romana Repubblica ebbe sotto-An.di R.
messa l'Etruria marittima al suo dominio, Av. I.E. V.
cercò di assicurarsi della sua fedeltà. Mandò
pertanto nell'anno CCCCLXXX. essendo Consoli C. Fabio Dorsone, e C. Claudio Canina una
Colonia alla Città di COSA (1). Caddero in abbaglio Cluverio, ed altri nell'asserire, che la
dedotta Colonia fosse de' Volsci, e che da loro
traesse Cosa il cognome di COSA VOLCENTIVM (2). È noto, che le Colonie erano composte di antichi Abitatori, e di nuovi Coloni

<sup>(1)</sup> Paterculi Hist, Libr. I. p. 32. Livii Epitome Libr. 14.

<sup>(2)</sup> Ital. Antiq. Libr. 2. Il Micali gratuitamente asserisce, che Cosa fu Colonia o Terra dei Volscenti. Il Santi aggiunse senza prove, che Cosa fu fabbricata dugli Etruschi Volscenti.

An. di B. condotti da Roma (1), e che avuto riguardo 480.

Av. E. V. alla condizione dei Volscenti da sett'anni in addietro incorporati alla Repubblica, non è ammissibile la loro deduzione in Colonia. Ebbe Cosa l'aggiunto di Volcentium per distinguerla dalla Cossa Hyrpinorum. Usarono gli Antichi dare un cognome alle Città quando nella stessa Nazione ve ne era un altra dello stesso nome, e per non confonderle si dava il cognome ad amendue. Volce infatti si trovava non molto distante dalla Città di Cosa, e nei marmi Capitolini fu genericamente indicato aver ottenuto Coruncanio il trionfo dei Volsiniesi, e dei Volscenti.

S'inganno del pari Dempstero (2) nell'attribuire a Cosa la qualità di Municipio. Dalle medaglie, e dalle lapidi risulta, che godè solamente il privilegio di essere Colonia sino al suo decadimento. Tratto egli fu in errore dal passo di Cicerone, in cui rimproverò a Verre di aver fatto frustare nella piazza di Messina P. Gavio Municipe Cossano (3), e non avverti, che il Municipio di Gavio spettava alla Cossa in Lucania, e non alla Cosa in Etruria. Non diverso equivoco avvenne su di Trebio,

<sup>(1)</sup> A. Gellii Noct. At. Libr. 16. C. 21. p. 446.

<sup>(2)</sup> De Etrur. Reg. T. 11.

<sup>(3)</sup> Actio Vin Verrem Num, 61. 62.

in the

cui diede Livio il titolo di potente Cittadino di An. di R. Cossa (1). Scrive l'Istorico, che dopo la scon-Av.I.E.V. fitta di Canne Annibale fu invitato ad occupare le Terre degli Irpini con promessa di consegnare nelle sue mani la Città di Cosa; anche qui si confuse l'una Città coll'altra, e nulla ha che fare Trebio colla Cosa marittima.

Fu dunque Cosa Colonia dal popolo Romano. Interessa molto questa particolarità mentovata dal solo Plinio: Cosa Volcentium a populo Romano deducta (2). Esso ci mette a giorno del gius, col quale si governarono gli Abitanti del Distretto di Cosa durante il Dominio della Repubblica. Ben diverso era il rango di Colonia di popolo Romano, e di Colonia di popolo Latino. Quelle osservavano il gius de'Quiriti, ossia i diritti privati de' Cittadini Romani: queste non partecipavano di sì estesi privilegi, ed erano più ristrette nelle loro attribuzioni (3). Le Colonie poi essendo state come una piccola immagine della maestà e della grandezza del popolo Romano adottarono le costumanze della loro Capitale (4). Erano governate in quanto.

<sup>( · )</sup> Dec. III. Lib. 3. C. 1.

<sup>(2)</sup> Plin, Libr. 3, C. 5, p. 54.

<sup>(3)</sup> Sigonius de Antiq. Jure Italiae Libr. 2. C. 3. Gruch de Comit. Rom. Libr. 2.

<sup>(4)</sup> A. Gellius loc. cit.

An. di R. alla civile amministrazione dai propri Magi-

Consiglio, che chiamossi Repubblica o Senato. Tra questi numeravansi i Curatori della Colonia, ai quali apparteneva invigilare sulle leggi, e sui regolamenti della medesima (1). Da due Lapidi, delle quali una fu innalzata all'Imperatore Antonino Caracalla e l'altra a Gordiano III. si ha la memoria della Repubblica dei Cosani: in amendue vien espresso RESPUBLICA. COSANORUM. Anzi nella prima è individuato Curatore della Repubblica Porcio Severino, ed Ennio Giacinto suo Luogotenente. Godé ancora Cosa il diritto di battere moneta. La serie delle sue Autonome è riportata più sotto segnate tutte colla epigrafe COSA-KOSA-COSANO.

Ottenuto il dominio dell'Etruria incominciò Roma addestrarsi alle imprese marittime, che fin a quest'epoca aveva lasciate intatte. Osservai già altrove (2) quanto fossero valenti gli Etruschi per mare, e quali ottimi Porti possedessero sul Tirreno. Ma o l'aver cambiato il governo di un solo Capo in più dinastie, o la mollezza, della quale sono incolpati dagli Sto-

<sup>(1)</sup> Sigonius loc. cit.

<sup>(2)</sup> Vedi la pag. 35. dell'Epoche Etrusche.

rici, avesse fatto perdere loro l'antica maggioran- An. di R. za nella nautica, attesta Polibio, che nella Olim-Av PE.V. piade 129, vale a dire nel CCCCXC. di Roma, i Cartaginesi erano Padroni di tutte le Isole della Sardegna, e del Tirreno (1). Dai Porti appunto del Tirreno, che a proporzione delle navi allora usate, erano moltissimi e grandi, trafficavasi specialmente nella Sicilia, e nella Sardegna, amendue fertili e popolose, pria che fossero devastate dalla guerra (2). In questo torno però il Popolo vincitore dell'Italia si distese dalla terra ai confini del mare (3). Egli combattè per la prima volta nel mare di Sicilia contro le navi di Cartagine scacciate da Messina. Il felice successo fu come il segnale della prima guerra Punica, dopo la quale Roma attese ad avere marina, ed a fortificare i suoi Porti per le flotte e pel commercio. I più rinomati furono nella spiaggia d'Etruria Port'Ercole, il Porto Cosano, Telamone, ed il Navale di Populonia.

Quindi per facilitare la comunicazione dell'E- An. di R. truria, dichiarata Provincia Romana, colla Ca-Av. PE.V. pitale Cajo Aurelio Cotta aprì la celebre Via,

<sup>(1)</sup> Histor. Lib I. p. 18.

<sup>(2)</sup> Denina Rivol. d'Italia Lib. I. C. 4.

<sup>(3)</sup> Flori, Histor, Lib. 2, C. 2.

Tomo 1.

240.

AndiR. che cominciando da Roma, e costeggiando la Av. I'E. V. riviera Tirrenica arrivava verso Pisa (1). 11 Sigonio con probabile congettura opinò, che fosse costruita nell'anno DXII. di Roma, e con lui conviene il Berger (2). Lo stesso Cotta poco avanti il fiume Arnina (3), ossia dopo il tratto di ottantacinque miglia di cammino principiando dal Ponte Sublicio (4) come prova il Fabretti, tra Gravisca (5) ed il mare fondò uno di quei Castelli, denominati Fori, dacchè li si costumava amministrar giustizia, e radunarsi le genti nelle nudine, che da lui portò il nome di FOROAV-RELIO (6). Pretendono il Panvinio, ed il Berger, che questo Foro fosse il confine della Via Aurelia Vecchia, e che continuata nel DCXIV. da M. Emilio Scauro prendesse il nome di Aurelia Nuova, ed anche di Via Emilia (2). Altri lo negano. Lasciate le frivole contese mi atten-

<sup>(1)</sup> Oderico Sesta Lett. Ligustica .

<sup>(2)</sup> Sigon. De Ant. Jure Ital. Lib. 2. Cap. 15. Histoire des grands Chemins de l'Empire Romain, Libr. 3, Sect. 28.

<sup>(3)</sup> Armetina nella Tav. di Peutingero, e poi denominato la Fiors .

<sup>(</sup>i) De Aquis et Acqueductibus Diss. 2. paragr. 18.

<sup>(5)</sup> Montalto .

<sup>(6)</sup> Il Foro di Aurelio esisteva sulla collina presso Montalto, ove fu fabbricata la Chiesa di S. Agostino con alcuni Magazini.

<sup>(7)</sup> Pau. Reipubl. Rom. Com. Libr. 3. Berger. loc. cit.

go a Strabone, da cui si riferisce (1) avere An. di R. Scauro protratta la Via Emilia per Pisa, e Lu-Av. P.E.V. ni sino ai Vadi Sabazj. Se la continuazione di Scauro avesse avuto il suo principio del Foro di Aurelio non trovo ragione da esimere quell'esatto Geografo dal ricordare Cosa, Manigliana, Populonia, i Vadi Volaterrani, Città intermedie a quella Strada, come poi mentovò Pisa, Luni, i Vadi Sabazj, e Tortona. Non fu usitato il suo nome di Emilia. È così denominata nella Colonna Mil-

### ISCRIZIONE NEL CAMPO SANTO DI PISA

#### CAES, I. AEL

ADRIANYS . ANTONINYS . AVG.
PIVS . P. M. TR. P. VI. COS. III.
IMP. II. PP. VIAM . AEMILIAM
APPLIATIS . DILAPSAM . OPERIB
AMPLIATIS . RESTITVENDAM . CVR
A . ROM. M. P. CLXXXVIII.

#### ISCRIZIONE IN TIVOLI

C. POPILIO. C. F. QVIR. CARO
PEDONI. COS. VII. VIRO, EPYLON
SODALI. HADRIANALI. LEGATO
IMP. CAESARIS. ANTONINI. AVG
PII. PROPR. GERMANIAE. SIPER. ET
EXERCITYS. IN. EAM. TENDENTIS
CVRATOR. OPER. PVBLICOR. PRAEF
AERAR. SATVR. CIRATORI. VIAR
AVRELIAE. VETERIS. ET. NOVAE
CORNELIAE. ET. TRIVMPHALIS
SENATYS. F. Q. TIBVRTINYS.

(1) Geograph, Libr. V.

An. di R. liaria del Campo Santo di Pisa forse in grazia
Ar. Fe v. del Continuatore della Strada in quel Territo-

rio (1): ma nelle Iscrizioni posteriori mantiene la distinzione di Via Aurelia nuova e vecchia, ed anche di Via Aurelia presso Cicerone (2), e presso Vopisco (3). Secondo il solito delle Strade Consolari, o Pretorie aveva quattordici piedi ed once quattro di larghezza, essendo selciata di larghe pietre riquadrate, e compatte con tanta solidità, che in alcuni punti conserva ancora l'antica sua forma. Dall'una e dall'altra parte la fiancheggiavano Sepolcri, Edifizi, Archi, Alberghi, e Ville sontuose, talchè pare aver voluto provvedere i Romani con sì magnifiche Strade non solamente ai pubblici bisogni, ma al diletto ancora dei Viandanti (4). Perciò che riguarda il mio argomento mi fermerò sul Tratto, che segnava la Via Aurelia dalla Città di Cosa sino a Telamone, e non trasanderò le Vic Vicinali, che communicavano colla medesima.

Già esposi la Topografia di COSA, della SUB-COSA, e del PORTO COSANO (5). Seguen-

<sup>(1)</sup> Quella Colonna appunto fu troyata nella Sirada Pisana .

<sup>(2)</sup> Tres viae sunt ad Mutinam, a supero mari Flaminia, ab infero Aurelia, media Cassia: Philip. VIII. in Aut.

<sup>(3)</sup> Fl. Vopisc, in Aureliani Vita.

<sup>(4)</sup> Berger, e Panvino loc. cit. (5) Epoche Etrusche pag. 66.

do adesso l'andamento della Via Aurelia nel An. di R: venire da Roma si arriva a mezza costa del Av l'E.V. Colle, dove Strabone situò quella Città, e diramandosi in altro braccio di strada, lungo quattordici piedi, che introduce dentro le mura, discende con dolce declivo sino alla sottoposta valle. Quelle mura di meravigliosa sodezza, estese nel giro di quasi due miglia in un piano circolare, d'onde da ogni parte si scuopre il mar Tirreno, fanno chiarissima prova della perizia degli Etruschi nella fondazione dei loro Paesi, È da vedersene l'esatta Pianta nella Tav. IV. degli antichi Monumenti per servire all'Opera l'Italia avanti il Dominio de' Romani. Piacque a moderno Geologo di supporre, che in quel giro di mura esistesse la Cittadella o Fortezza, e che il Paese fosse fabbricato in luogo più comodo, come in riva allo stagno, dove io ho riscontrato la Subcosa, ossia l'attuale Orbitello (1). Per quante ragioni si possan addurre è sempre difficile contraddire alla descrizione del Geografo Amaseno, e giudicare dello stato di una Città dopo il periodo d'oltre tre mila anni, e dopo le triste vicende sotto i Romani, i Barbari, i Saraceni, ed i Faziosi del

<sup>(1)</sup> Brocchi, Osserv. Naturali fatte al Promont. Argentaro. 1820.

240.

Andi R. Secolo XIII. D'altronde gli avanzi delle Fab-Av. E.V. briche, le Statue, le Lapidi, venute fuori dalle sue scavazioni sono proprie di un Paese abitato e non mai di una Cittadella per difesa. Si osservino tra quei ruinosi Edifizi i residui dell'Arco Trionfale, di cui presenta il disegno la Tav. IV. del Tomo 2. de' Viaggi del Santi. Semplice e mediocre senza ornamenti era formato da un Arco maggiore in mezzo a due minori: più che la metà giaceva al suolo nell' 1793, restando in piedi soltanto un pezzo dell'Arco di mezzo, ed uno dei laterali intiero. La base rimaneva seppellita fra i cementi, e la sommità, d'onde sarà caduta, o sarà stata levata l'Iscrizione, era screstata e degradata. Rimangono le vestigia di altra Fabbrica di pietre tufacee collegate con calce, che servi forse ad uso di Chiesa nell'epoca del medio Evo (1). Negli scavi quì fatti si trovò Statua di marmo, e Lapide scritta con ortografia anteriore al seculo di Augusto (2). Ignorasi la rappresentanza della prima, e mutila è la seconda, talchè i frammenti non somministrano alcun significato, se si eccettua il nome dei Calpurni, Famiglia Romana, ai quali sembra doversi riferire:

<sup>(1)</sup> Micali, Pianta di Cosa T. IV. Num. 3. Residuo di un Edifizio del Medio Evo.

<sup>(2)</sup> Lami. Nov. Lett. T. XX. p. 811.

# CONTYLERE . MAG

An. di R. 512. Av.l'E.V. 240.

RNIVS L. F. CALPVRNI . T. N.

MATRONAE . DE

TITIA . L. F.

A destra ed a sinistra di Cosa, nella parte della Feniglia e della Tagliata si incontrano i frammenti di tali e taute anticaglie, che furono giudicate gli avanzi della distrutta Subcosa (1). Se quelle grosse mura sporgenti in mare, e del tutto rasate, le moli abbattute a terra, i pezzi di pavimento lavorati artificiosamente con marmi di vario colore, e gli altri scheletri di architettura scoprono la magnificenza dei Cittadini Cosani non valgono però a sostenere tal opinione a fronte delle esposte ragioni. Non è da porsi in dubbio, che quella Città sul poggio, cui era in vicinanza il suo Porto, e che da quei punti della Feniglia e della Tagliata communicava con la Strada Consolare, doveva abbondare di Aloggi pubblici, e di private Case, di Bagni, di Arsenali, di Magazini pel commercio, e pel comodo dei Naviganti, tanto più che dopo il DXVII, i Romani si dilatarono nella signoria del mare (2). Non lascerô

<sup>(1)</sup> Epoche Etrusche pag. 91.

<sup>(2)</sup> Flori Hist. Lib. 2. Cap. 2. Denina Rivol. d'Italia T. I. Cap. 3.

Andiff. per altro inosservata piccola Fabbrica, descrit-Av. l'E V ta anche dal Micali (1), e dal Santi nella Tav.

II. del citato Tomo II. È di forma quadrata, ed i tre superstiti muri, poichè manca l'anteriore, nel quale doveva essere la porta, hanno diciannove piedi di lunghezza per ciascheduno. Son ad opera reticolata tanto in uso presso i Romani. Ogni muro contiene cinque nicchie, distribuite simetricamente, ed alte tre piedi dal piano rialzato dalli frantumi. Le nicchie non si estendono che ad un piede circa di lunghezza, e terminano in arco fatto di mattoni per taglio. Non apparisce segno di finestra: è probabile, che ricevesse la luce da piccole sperture, che in simili Fabbriche si lasciavano sopra le nicchie (2), ed essendo fastigiati i muri, si rileva, che fosse coperta a volta. Questa Fabbrica fu al certo un Colombario di Famiglia Romana, che qui presso avrà posseduto qualche Villa Suburbana. Colombari si dissero quei Sepolori gentilizi, nei quali deponevansi le ceneri dei Padroni, dei Liberti, e degli Servi ancora, chiuse in differenti urne, coperte da lapidi inscritte col nome e con i titoli del Defonto. I meno facoltosi non ebbero Colombari,

<sup>(1)</sup> Yav. IV. Num. 5. dell' Op. cit.

<sup>(2)</sup> Bartoli Antichi Sepolori o Muusolci Romani ed Etru--schi. Gori Columbarium Libert. et Serv. Liviae Augustae.

ma alzavano colonnette di marmo, lungo le An. di R. Vie Consolari, segnete con epigrafi, sulle quali Av. Pe. V. ponevano le Olle cmerarie. Tale fu la marmorea Colonnetta, ridotta ad uso sacro (1), la di cui Iscrizione si pubblicò dal Lami con notabile alterazione, e che stimo bene dar di nuovo alla luce senza il minimo divario dal suo originale.

D. A. S.
AIGRIO

AARCEL

LIAE . COA

IVGI . FECIT

BEAE . YEREX

TI . CYA . QVEX

VIXIT . AAAIS . XX.

Sono da unirsi ad essa due altre in marmo quadrilatero, li trovate, e non più edite.

D. M.

PARTHEROPE FOR

NAIXLI ON D. M.

PARTHEROPE FOR

TYNATO CON

(2) Néllé prima, e uella seconda Lapido l'A e la M a guisa del Lambda greco, la I senza il segno del T., i sollecismi del terbarbi.

An. di R.

51.2.

Av. P.E. V. tado Cosano avessero i Patrizj Romani sontuose
ajo.

Ville. Lo confermano gli Storici, tra i quali Cesare ne' suoi Commentari, e Svetonio. Ricorda
l'uno e l'altro la Villa dei Domizj Enobarbi,
e di Tertulla, che fu l'Ava di Vespasiano. Niuno, per quanto io sappia, ha illustrata questa
parte d'Istoria, interessante la Marittima, se si
eccettuano alcuni confusi dettagli nell' Opera

La Famiglia Domizia molto si distinse nella toga, e nelle armi, e godè delle più cospicue cariche in tempo della Repubblica, e dell' Impero. Cnèo Domizio Enobarbo ebbe il Consolato nell'anno CCCCLXI. di Roma, onore, che per quattr'altre volte si rinnovò ne' suoi Discendenti (1). Fiorendo la potenza dei Cesari, Nerone Figlio di Cnèo Domizio Enobarbo succedè nell'anno LIV. dell' E. V. allo stolido Claudio, e Domizio Domiziano Vicario nell'Illirico affettò l'Impero contro Aureliano (2). Il Consolare Cnèo Domizio fu acerrimo partigiano di Pompeo contro Giulio Cesare: Caduto in sue mani

del Santi. Incomincio dalla Villa degli Eno-

zo, e settimo rigo indicano il secolo posteriore a Trajano. Nei puntini della terza è rotto il marmo.

<sup>(1)</sup> Sigonius Fasti Cons. pag. 179, 227. 250, 333.

<sup>(2)</sup> Flay, Vopisc, in Anrel.

nella presa di Corfinio (1), e rilasciato in liber- Andi R. tà, armò sette navi leggiere coi Liberti, Schiavi, Av. I E. v. Coloni delle sue terre nell'agro Cosano, e nel Giglio, colle quali si impadroni di Marsiglia in Provenza, alla qual Città aveva spedita preventiva ambasciata di molti Giovani Nobili Cosani (2). Potenti e ricchi i Domizj, allettati dall' amenità della situazione, e dal comodo dei Bagni marittimi, delle Peschiere, e della prossima Via Consolare fabbricarono nel Contado di Cosa quest'ampla Villa, che fu denominata la DOMIZIANA (3). Chi è digiuno della Storia, simile a quel Titiro Virgiliano, che dal suo villereccio abituro prendeva idea delle grandi Città, inferisce dall'attuale decadimento dell'Etruria marittima, che tale sia sempre stato il suo fisico sistema, e reputa romanzesche le memorie di queste illustri ed un tempo popolose Contrade. Quanto a torto così ragioni costui lo provano le Ville, che i Manti ebbero a Magliano, i Sempronj a Semproniano, e più d'ogni altro l'aneddoto di T. Pacuvio Nobilissimo Cavaliere per conto del Lago Prile. Scrive Cicerone (4), che non avendo voluto acconsenti-

<sup>(1)</sup> Pentina nell'Abruzzo.

<sup>(2)</sup> De Bello Civili Libr, I. Num. 34.

<sup>(3)</sup> Antonini Itiner. pag. 497.

<sup>(4)</sup> Pro T. Annio Milone Num. 27

An.diB. re a vendere quell'Isola a Clodio, il prepotente 512. Av,l'e.V. fece. trasportare. d'improvviso sopra barchette

legname, calcina, e materiali, e fabbricò sugli occhi dello stesso una Villa, che prese il nome di Clodia (1). Ciò basti a provare il conto, in cui si avevano questi luoghi marittimi.

Ma la Barbarie, ed il tempo, che devastò si amene Case di delizia, rende adesso assai difficile troyarne i termini e l'estensione. Sono cambiati i nomi dei siti, e l'andamento delle Strade in modo, che si accresce oscurità alle ricerche. Nonostante, se giova tracciare i monumenti scoperti non ha guari nella Via Aurelia, e le vestigia della Torre di Santa Liberata, non dispero abbozzare almeno il Prospetto della Domiziana. E poichè Plinio il Juniore a minuto delineò la sua Villa nel Laurentino, mi è sembratospediente premettere tale descrizione, che somministra l'Iconografia di quelli antichi edifizi di Villeggiatora (2).

proprio, ma senza sfarzo. Si entra subito in una galleria fatta a guisa del delta Δ, da cui si chiude una piazzetta assai piacevole, ed offre grato

<sup>(1)</sup> Lago Prile, Padule di Castiglione della Pescaja. Sulle rovine della Villa di Clodio si inualzò nel Medio Evo un Convento di Monaci, d'onde originò il nome di Badiola in quel Lago.

<sup>(2)</sup> Epist. XVII. Libr. II.

ricovero nel tempo cattivo. Dalla galleria si An. di R. passa ad un gran cortile, ed a bellissima Sala Av. P.E. v. da pranzo, che si estende sul mare, e soffiando i venti del mezzogiorno vanno a frangersi i flutti a piedi delle muraglie. In questa sala tutte le porte, e le finestre si aprono in due parti. Le finestre pareggiano le porte nell'altezza: in tal guisa a diritta, ed a sinistra, e di fronte si scuoprono come tre mari in un solo. A manca della Sala si trova grande camera meno inoltrata sul mare: di lì si passa ad una più piccola, che ha due finestre, una delle quali riceve sul mattino i primi raggi del sole, e l'altra li ritiene sino alla sera, piegando quel pianeta al tramonto. Da questa si gode la veduta del sottoposto mare, che è più lontano, ma è più dilettevole. L'angolo, che viene a formarsi col resto della sala, e col muro della camera pare fatto per riunire tutto il caldo del sole. Li d'appresso stà altra stanza fabbricata a guisa di circolo, e colle finestre segue il giro solare in tutte le ore del giorno. Prossima a questa è la mia Biblioteca. Quindi si va nella camera da dormire per mezzo di un piccolo corritojo, che essendo sollevato da terra, ed intavolato spande, e distribuisce il calore per ogni parte. Il rimanente di quest'ala è abitato dai Liberti, e dalli Servi, e la maggior parte dei quartieri è così

An.di R. netta, che in essi potrebbero alloggiare gli stessi
Av PE.V. Padroni. Dall'altra ala si entra in una camera

240. molto elegante, ed indi in un altra niù grande.

molto elegante, ed indi in un altra più grande, e nel salotto per mangiare, che a gara vien rallegrato dal sole e dal mare. Successivamente si avanza a camera unita alla sua anticamera così fresca d'estate, come è calda d'inverno. Di fianco evvi un altra camera, e sua anticamera. Di quì si va alla Sala dei Bagni. Dai due opposti muri si piegano in giro due piscine sì profonde, e sì larghe, che in un bisogno posson servire per nuotare. Li vicina è la stufa pei profumi, l'ipocausto, ossia fornello necessario ai bisogni del bagno. Si entra in due altre Sale. alle quali è unito altro Bagno tiepido a meraviglia, dal quale chi si bagna vede il mare. Non è lontano lo sferisterio (1) situato in modo, che anche nella stagione estiva il sole non può entrarvi se non che verso sera. Da fianco si alza una Torre, sotto la quale vi sono due gabinetti, e due al di sopra, ed un terrazzo, che serve per mangiare, e d'onde l'occhio può divertirsi ora passeggiando sul lido, ora sul mare, or sulle Ville, che stan d'intorno. Dall'opposta parte sorge altra Torre, nella quale si contiene stanza esposta a levante ed a ponen-

<sup>(1)</sup> Luogo pel giuoco della palla.

te: di dietro è il guardaroba assai spazioso, ed Andi R. indi il granajo. Sotto il granajo resta una sala Av. l'E. V. da mangiare, da dove non si sente il fremito dell'onde, anche quando il mare è in burrasca. Da questa sala si ha la veduta sul giardino, e sul passeggio nei viali, che circondano il giardino. Cinto è il passeggio nelle sue ali da piante di bosso, e di ramerino: fra il passeggio ed il giardino vedesi come una palizzata di ombreggiante vigna. Lì d'appresso havvi una sala da mangiare non men piacevole di quella, che resta lontana dal mare. Dietro alla sala trovansi due appartamenti, sotto la finestra de'quali è l'ingresso della Casa, ed un orto molto fertile. In seguito viene la Galleria fabbricata a volta, che per la sua estensione si può prendere per un pubblico edificio. Essa ha un gran numero di finestre, che corrispondono al mare, e di mezze finestre, che guardano sul giardino; davanti alla Galleria vi è un giardino seminato di fiori, che profumano l'aria colla loro fraganza. Da capo della Loggia e della Galleria trovasi nel giardino appartamento, dove è un Salone, ed una specie di stufa solare, che da una banda guarda la loggia, e dall'altra il mare, e da amendue i lati riceve i raggi del sole: l'entrata riesce in una camera vicina, e la finestra sulla Galleria. Tra il muro della camera,

Au.di R. e quello del giardino trovasi il quartiere dei 512.
Av.l'E. V. Servi. D'appresso alla camera stà piccola stu240.
fa, le di cui finestre assai strette dissipano, o ritengono il caldo secondo il bisogno. Più discosta è anticamera, e camera, nelle quali entra il sole al momento del nascere, e dove spande i suoi raggi obliquamente anche verso mezzogiorno. »

Il gusto della moderna Architettura non si confà al certo coll'antica, ed invano si cercherebbe il modello di quelle gran Ville Romane nei presenti signorili palagi di campagna. I più agiati Patrizi non si contentaron talvolta di una sola abitazione nella stessa Villa: le raddoppiavano ancora. Scrive Stazio (1), che la Villa Tiburtina di Manlio Vopisco era divisa in due Casini egualmente distanti di qua e di là dell'Aniene, ricongiunti però con un ponte arcuato. Ci restano le doglianze degli Storici, che rimproveravan ai Romani di aver Case e Ville da pareggiare le Città (2); ed Orazio ebbe a dire, che proseguendo in quel costume, pochi jugeri di terreno sarebbono rimasti al bifolco per arare, e che le peschiere si sarebbero estese più del Lago Lucrino (3). Nè poteva es-

<sup>(1)</sup> Sylv. Libr. I. Tiburtinum,

<sup>(2)</sup> Salustins de Bello Catilin. Num. S.

<sup>(3)</sup> Ode 15, Libr. 2.

sere diversamente. Ogni casamento di Villa An. di R. conteneva Triclinj, Gallerie, Biblioteca, Tem-Av.I.E.V. pietto, Sferisterj, Stadj, Bagni, Stufe, Piscine, 240. Appartamenti, Quartieri pei Liberti, per gli Schiavi dell'uno e dell'altro sesso, Orti, Giardini, il Parco per la caccia, e pel sollazzo degli opulenti possessori. Si aggiunga la gran quantità de'Servi, che si nudrivano, e che accrescevano il fasto, ed i piaceri de'loro padroni. Alcuni ne avevano quattrocento, altri due mila. C. Cecilio Claudio ne lasciò 4116. (1): Domizio Enobarbo armò, come ho detto, sette navi senza che togliesse il numero necessario ai bisogni di questa sua Villa.

E per determinarne la situazione son d'avviso di non ingannarmi, se presuppongo essere stata divisa in due parti. La porzione per l'ingresso ossia facciata doveva corrispondere alla via Λurelia nei vestigi di Cerreto e Cerriolo: l'altra porzione combina colle rovine della Torre di S. Liberata. È manifesto, che la sua ampiezza così venne ad estendersi ad otto miglia, spazio non molto grande in quei tempi, e che comunicava per la parte del Tombolo, come indicano le ruine ivi scoperte (2). Se l'Itinerario di Antonino non Iascia dubitare, che nella parte marittima

<sup>(1)</sup> Pliu. Hist. Libr. 33. C. to.

<sup>(2)</sup> Nel lungo denominato Giannella.

Tomo I.

An. di R. tre miglia distante dalle Cetarie fu la Domiziana,
512.
Av. l'E. V. anche i residui di ampio fabbricato, e di stanze
240.
adorne con marmoree basi, indizio delle sovrim-

poste Statue, ed il Numofilacio ricco di medaglie di argento, ivi scoperto, e più di tutto le Lapidi epigrafate col nome degli Enobarbi autenticano, che in quel suolo adjacente alla Via Consolare era l'abitazione di sì nobile Famiglia, ed in conseguenza la Fronte principale della loro Villa. E poichè ho menzionato il Numofilacio dovizioso di più migliaja di monete di argento della grandezza del Quinario, venuto fuori a caso da quelle guaste macerie (1) penso far cosa grata agli Eruditi col dare un Saggio delle stesse poche monete, che a stento ebbi agio di esaminare, classandole nell'ordine alfabetico delle Famiglie Romane. Sommo sarebbe stato il vantaggio per la Storia, per la Serie de'Consoli, e delle Famiglie, se intera quella Rac-

<sup>(1)</sup> Tale su il ragguaglio della scoperta di questa Raccolta di Monete datomi da persona autorevole di Orbitello. ,, E' stato ,, trovato (30. Nov. 1821.) deutro un Vaso nei sondameuti di ,, Casa non volgare, che ha piuttosto figura di Palagio, su di un ,, punto della Strada Aurelia, alla distanza di circa tre miglia ,, da questa Città, e precisamente in Cerriolo, qualche Migliajo ,, di Mouete Romane di Argento, tutte anteriori ai Cesari, e tutte , di figure differenti. In alcune è scolpito l'Elefaute, in altre un ,, Irco: Quale ha la testa di Apollo radiata, quale i trosei militari ec.

colta fosse arrivata agli Intendenti. Ma infau- An. di R. stamente fu distratta dagli avidi ed imperiti Av. PE.V. Scavatori, che estimano il cibo, e non le pregevoli anticaglie.

### SERIE

Delle Monete Consolari superstiti dalla doviziosa Raccolta trovata in Cerriolo nel mdcccxxi.

ACILIA. Testa della Dea Igia, ed epigrafe SA-LVTIS.

R. Donna appoggiata colla sinistra a Colonna avente nella destra serpe, che fisso la mira, ed il motto. M. ACILIVS. III. VIR. VALETV. (Igia Den della Salute.

ACCOLEIA. Protome di donna colla iscrizione
P. ACCOLEIVS.

R. Le tre Sorelle di Fetonte, che si trasformano in larici, e le parole. LARISCOLYS.

AEMILIA. Testa di Roma galeata e l'epigrafe ROMA.

R. Carro trionfale tirate da quattro Cavalli, sul quale stà la vittoria, che alza colla destra una corona, ed ha il motto. L. AlMILI. Q. F. PAPVS, e nell'esergo il num. XXVIII. Questi è quel L. Emilio, che sconsisse i Galli vicino a Telamone.

An. di R. AEMILIA. Testa di donna laureata, e le lette512.
Av. IE.V. re BVCA.

R. Figura togata con asta in mano, ed alla sinistra L. AEMILIVS.

ANTESTIA. Testa galeata con due ali, ed a tergo C. ANTES.

R. Due Guerrieri a cavallo, che corrono armati di lancia, e preceduti da un cane che corre. Nell'esergo ROMA.

ANTONIA. Testa di M. Antonio nuda. M. AN-TONIVS. IMP.

- R. Testa di Ottaviano. CAESAR. IMP.
- 2. . . Testa di Antonio .
- R. Tempio, e la testa del sole radiata in mezzo.
- 3. . . Testa di Antonio. M. ANTONI,
- R. Leone.
- 4. . . LEGIONI. Nave Pretoria. ANT. AVG. III. VIR. R. P. C.
- R. Aquila legionaria tra due insegne militari; e le sigle. LEG. XIII.

LEG. XVIII. Lybica.

LEG. XIX.

LEG. XX.

. . . . XXI.

. . . . XXIII. - XXIII.

. . . . XXIV.

. . . . XXV.

- AXIA. Testa galeata con due ali. A tergo il An. di R. num. XVI. e sotto il mento NASO. S. C. Av. I E. V.
- R. Figura in biga col bastone tirata da due cervi avente a tergo due cani, che corrono, ed altro cane fra le gambe dei cervi. Dietro la figura il Num. XVI. Sotto le ruote della biga nell'esergo L. AXSIVS.
- CALPVRNIA. Testa di Cibele turrita, a tergo ROMA.
- R. Figura togata, che stende la destra, e tiene una mazza nella sinistra, stante in mezzo ai fasci consolari, al di sopra dei quali si vedono due corone di lauro. COS. CN. PISO. EX, S. C.
- CASSIA. Testa di Cassio. C. CASSI.
- R. Aquila ed un vaso da parte.
- DOMITIA. Testa di Cn. Domizio con barba rasata, ed il motto AHENOBARBVS.
- R. Rostro di nave con trofeo carico delle spoglie nemiche. CN. DOMITIVS. IMP.
- JVLIA. Testa di Roma galeata.
- R. Biga tirata da due focosi cavalli guidati da Cupido, che tiene le redini fra le mani: nell'esergo C. JVL. CAES.
- Testa coperta colla pelle del montone, ed epigrafe consunta.
- R. Grifo in atto di correre, che ha sotto le zam-

An. di R. 512. Av l'E V. 240. pè la capedine, instrumento sacrificale, ed il nome del Triumviro Monetale. L. PAPI.

3. . . Testa nuda di Cesare. CAESAR. IMP. VII.

- R. Ara, sulla quale stà la Vittoria avente nella destra la corona, e nella sinistra la palma. Da una parte e l'altra s'alzano due serpi a bocca aperta, ed altra serpe giacente si avvolge alle loro code. ASIA. RECEPTA.
- 4. . . Testa di Cesare Augusto coronata.
- R. Enea, che porta sulle spalle il vecchio Anchise preceduto dalla sua moglie Creusa. CAESAR. La famiglia Giulia si gloriava d'avere l'origine da Enea Trojano.

JVNIA. Testa nuda di Bruto. BRVTVS.

R. Testa virile con lettere corrose.

MAMILIA. Protome di Mercurio.

- R. Vomo in abito corto e pileo in capo, astato, avente ai piedi un cane ed il motto C. MA-MIL. LIMETAN.
- MARCIA. Testa di Donna velata, ed a tergo L. CENSORINVS.
- R. Biga tirata da due Cavalli guidati da una donna. Nel disopra il Num. LVI ed all'intorno. C. LIMETANVS: nell'esergo P. CREPVSI.

MVSSIDIA. Testa di Giulio Cesare laureata.

R. Comizio con due piccole figure in piedi, e con varj emblemi ai piedi ed in mano. Al disopra in cerchio L. MVSSONIYS. LON-An.di R. 512.

GVS. e più sotto CLOACIN.

Av.1ºE.V.

NAEVIA. Testa nuda coll'orecchie gemmate, ed a tergo S. C. Triga guidata da un uomo, ed al di sopra il Num. CLXV. Nell'esergo NAE. BALB.

POBLICIA. Testa galeata. ROMA.

R. Satiro avente fra le braccia una donna ignuda, e dietro al Satiro Ara con simulacro, e la parola POBLICIO.

PORCIA. Testa virile coi capelli sparsi. M. CATO.

R. Genio alato sedente, che stende la destra, e nell'esergo. VTIC.

POSTVMIA. Donna con capigliatura annodata nell'occipizio, e sul capo testa di piccolo vitello.

R. Figura togata in piedi, tendente la destra verso un vitello, che sta avanti l'Ara, sulla quale arde il fuoco pel sacrificio. A. POST.
 A. F. S. N. ALBINVS; cioè Aulus Postumius, Auli Filius, Spurii Nepos, Albinus.

SALVIA. Testa feminile.

R. Il Pegasèo, e sotto le zampe OTH.

SERGIA. Testa galeata: d'avanti il volto S. C. a tergo ROMA.

R. Cavallo, che corre sul quale un uomo armato, che ha nella destra teschio troncato dal busto, e le sigle SERG. Allude a Marco An. di R. Sergio uomo fortissimo, sulla di cui rara Ar. l'E. V. galiardìa scrive Plinio Libr. VII. Cap. 28.

<sup>240.</sup> SICINIA. Testa di donna. FORT. P. R.

- R. Caducèo incrociato da due rame di palme, ed al di sopra corona d'alloro, e la epigrafe III. VIR. Nell'esergo SICINIVS.
- SILIA. Testa feminile contornata da lettere consunte.
- R. Cancello de' Comizj, nel di cui campo è scritto. SILIANVS. AVG. Q. PRO. CO. cioè Silianus Augur Quaestor Proconsul.
- VALERIA. Testa giovanile coi capelli inanellati che scendon sul collo. ACISCYLVS.
- R. Vittoria sedente su di un Leopardo con ramo di palma, che le forma corona, e sotto lineetta VALERIVS.

#### INCERTA

- GIANO BIFVONTE. Intorno al quale sono disposte a guisa di circolo alcune lettere.
- R. Figura muliebre, che colla diritta traversa un asta dietro le spalle, e colla sinistra alza corona avanti un trofeo d'armi appese a tronco d'albero, a' piedi del quale son appoggiati due scudi. A tergo della donna ROMA. Sotto linea nell'esergo LI.

#### ESTERA

GIVBA. Testa diademata collo scetro alla destra, e la iscrizione latina REX. JVBA. R. Facciata di un Tempio sostenuto da otto An. di R. colonne con gradinata avanti, ed in caratte-Av. E.V. re Numidico JOL. R. XX. AN. (La Città di Jol ampliata da Giuba, e chiamata da lui Cesarèa. Strabo Lib. 17.)

Addurrò adesso le Lapidi, che hanno più stretta connessione colla proposta materia. Due son queste. La prima da lungo tempo vidde la pubblica luce (1). Il marmo è lungo tre quarti di braccio, e largo mezzo braccio. Il nome di L. Domizio Enobarbo è scolpito in lettere majuscole; minori sono le altre, che indicano forse quello de' Liberti. La pietra è tronca nella parte inferiore, giacchè dopo i nomi resta sospeso il sentimento della Iscrizione.

# L. DOMITIVS AHENOB . l. papvs domitia . papei . l

ARCHE.

Di maggior conto è la seconda in marmo bianco alta un braccio, e larga due quarti, che è fra le inedite (2). Si rileva, che il Liberto Crescente fu Dispensatore, ossia Maestro di Casa di Domizia, e che Ilara, cui il Conservo Feli-

(2) Trovata anche questa iu Cerriolo nell' 1821.

<sup>(1)</sup> Lami Nov. Lett. T. 19. Nell'anno 1756, fu trovata in luogo detto Cerreto, per mezzo il quale passala Via Aurelia ec.

An. di R. ce pose tale memoria, ne aveva fatto le veci.
512.

Av.l'E.v.Il Fabretti, e lo Spon (1) danno erudite noti240.

zie della carica dei Dispensatori, e dei loro Vicari. Nel Colombario edito dal Gori Num.

XXIX. si trova calam. Liviae. Avg. L. dis.

( Calamus Liviae Augustae Libertus Dispensator ).

D. M.

#### HILARIAE

CRESCENTIS. DOMITIAE

DIS. VIK

FELIX. CONSERVYS

B. M. F.

Essendo già dimostrato, che alla Via Aurelia corrispose la Domiziana, i monumenti ci indicano, che il rimanente della stessa fastosa Villa sussistè nell'adjacenza marittima, che per essere più lontana dalla Strada Consolare forse restò meno esposta alla devastazione. Notabili sono i suoi avanzi; ma per ben intenderne l'uso bisogna richiamare all'idee la descrizione della Villa Pliniana. Trovansi qui Stanze sotterranee, dal volgo chiamate Grotte, lavorate a volta, e coperte dal fortissimo intonaco a opera formacea. Succedono quindi due Gallerie: una è totalmente oscura, sotterranea e

<sup>(</sup>t) Inscript. Antiq. expl. p. 302. Nam. 283. - In Miscel. Num. 2., et 3.

larga più di sei piedi: potè essere uno speco, Au. di R. che servisse al passeggio estivo, e dasse comu-Av. E.V. nicazione dal Bagno al Conclave, ossia Spogliatojo. L'altra conta 388. braccia di lunghezza, e piedi ventidue di larghezza, e dalla stessa si domina il mare. Basse e smantellate pareti la circondano, e nella parete della parte di terra appariscono tante nicchie, discoste regularmente l'una dall'altra, ove saranno state situate le Statue, gli Ermi ossiano Busti, ed altri simili ornamenti rammentati nella Villa di Manlio Vopisco, e nella Tusculana di Cicerone. In quest'amena e superba Galleria forse era lo stadio per la corsa degli uomini e come spettacolo, e come esercizio. Occupano il lato opposto molte stauzette sfilate, e per la maggior parte dirute. Sono addossate alla stessa parete, ed hanno la forma di un quartiere pei Liberti, o per gli Schiavi. Più sotto appariscono le sostruzioni, e quasi la Pianta in grande di spazioso Edifizio, i di cui muri massicci e rasati a fior d'acqua formano parallellogramma, lungo piedi 170, e largo 113, del quale si hala figura nella Tavola V. del Tomo II. dei citati Viaggi. Esso tocca il lido dalla parte del muro, e si prolungava in modo da far fronte all'onde del mare. Di faccia a questo prolungamento si vede piana e soda base, che indica

An di R. le fondamenta di Torre quadrilatera, confor-Av. l'E. V. me si è trovato, nella Villa di Plinio, ch'era esposta al mare. Passa trenta piedi di longitudine, e ventiquattro di latitudine. L'area interna conserva tre regolari spartimenti, e due specie di canali laterali. Il suo sito, la figura, i condotti, la distribuzione vagliono a persuadermi, che sosse un magnifico Bagno di mare, che con pari grandiosità doveva ergersi altamente a vista dello Spettatore. La Torre poi quadrilatera, cui sarà stata di unte altra consimile, servì a difesa dell' Edifizio contro le tempestose marèe, ed accrebbe magnificenza a tutta la mole. Non molto distante, come si ha da antiche memorie (1), decrescendo l'acque nella estiva stagione scoprivasi rotonda Fabbrica a guisa di cupola, che sarà stata la volta del Tempietto della Famiglia Domizia.

Congiunte alle grandi Ville erano le Peschiere: esse facevan parte del lusso villereccio de' Romani. Niun Nobile per testimonianza di Varrone (2) si appagava di una sola Peschiera: marittima; ma ambiva averne molte. Egli introduce Assìo a parlare così di quell'intemperante mania. » Sonovi due specie di Peschiera:

<sup>(1)</sup> Lapri, Novel. Lett. T. XIX. p. 101.

<sup>(2)</sup> De Re Rustica Libr. III. Cap. 17.

schiere, delle dolci, e delle salse. Le prime An. di R. sono senza spesa, e adottate dalla Plebe: leav 1ºE.v. seconde poi sono quelle di mare adottate dai Nobili. Queste son fatte piuttosto per piacere alla vista, che per profitto, imperocchè costano molto per fabbricarle, e per popolarle di pesci, e per nodrirle. Irio ritraeva dodici mila sesterzi dalle sue peschiere; ma tutto questo profitto lo consumava nel nudrire i pesci. Cesare in una sola volta prestò due mila murene col patto, che gli fossero restituite a peso, e la sua Casa di Villa fu venduta quattro milioni di sesterzi per la gran quantità dei pesci, che conteneva. Qual è in fatti quel Nobile, che si contenterà di una sola Peschiera marittima, o non piuttosto di molte? Dico di molte; perchè siccome Pausia, e gli altri pittori hanno varie grandi cassette distribuite in nicchie, in ognuna delle quali ripongono le cere di colori differenti, così le persone, delle quali io parlo, hanno parimente delle Peschiere distribuite in vari alvei contenenti varietà di pesci, che nessun cuoco ardisce di toccare ». Seguita Varrone a raccontare che Q. Ortensio aveva fabbricate sì fatte Peschiere con grande spesa a Bauli, e che aveva gran numero dei pescatori per lo più occupati in raccogliere i minuti pesci, onde servissero di esca ai più grandi, nudriti in quel240.

An. di R. le: rimarca ancora che L. Lucullo traforo un Av.I'E.v.monte presso Napoli ad oggetto, che i fiumi vicini al mare si scaricassero nelle Peschiere, e vi suissero alternativamente; ed essendo tanto appassionato per la sua Peschiera di Baja, diede ampla focoltà al suo architetto di rovinarlo, purchè facesse un canale sotterraneo, per di cui mezzo avessero comunicazione col mare, e mediante una diga il flusso dell'acque marine potesse entrarvi due volte al giorno, cominciando dal primo quarto sino alla nuova luna, per rinfrescare le stesse Peschiere (1). Nell'Itinerario di Rutilio è descritta la bella Peschiera di Porto Falesia (2), e si conosce, che sino al secolo V. dell' E. V. continuava il gusto d'in-

> Egressi Villam petimus lutoque vagamur: . Stagna plucent septo delitiosa vado . Ludere lascivos inter vivaria pisces Gurgitis inclusi laxior unda sinit .

grassare i Pesci racchiusi nei Vivai (3).

Abbondo la Domiziana più d'ogni altra Villa del comodo delle Peschiere per la sua vicinanza al mare. Nelle annotazioni all'Itinerario di Antonio indica il Weselingio, che la posizione o fermata per le Navi, chiamata Domiziana

<sup>(1)</sup> Varro loc. cit.

<sup>(2)</sup> Vicino a Populonia.

<sup>(3)</sup> Itin. v. 88.

era distinta in alcuni MS. da altra posizione det- Au. di R. ta la Dentiliana (1). Son d'opinione, che se Av. l'E. V. presso la Torre di S. Liberata (In Domitiana) fu lo scalo per le Navi, la Dentiliana non fosse altro, che l'attuale Peschiera di Nassa ad uso della Villa degli Enobarbi. S'intenderà adesso, che quei grandi avanzi di vasche lavorate a scalpello, e delle piscine di vivo sasso, ed altri frantumi di pietre, che esistono sparsi all'imboccatura dell'emissario di Orbitello sono i vivai, e gli alvei, nei quali chiudevansi i pesci per essere ingrassati. Nè la sola Dentiliana, ovvero Peschiera di Nassa, bastò a quella potente Famiglia. Prossima al Lago della Subcosa intraprese due singolari operazioni, degne in vero dell'altezza d'animo Romano. Niuno degli Scrittori Greci e Latini, trattando della Etruria marittima, ne ha fatta memoria. Una semplice e confusa tradizione, conservata nel volgo al dire dell'erudito Lami (2), è stata a me la fiaccola per iscoprire il nome dell'Autore, offuscato dalla caligine de' secoli.

È facile il conoscere, che la comunicazione dell'acqua del Tirreno nel Lago della Subcosa non è naturale, ma che artificiosamente fu

(1) Ant. Itin. p. 497.

<sup>(2)</sup> Novelle Lett. Tomo. XIX. p. 104.

An. di R. procurata per mantenere sempre pereune e Av. l'E v. fresco quel bacino nel modo stesso, che Lu240. cullo si diportò nella Peschiera di Baja Stra-

cullo si diportò nella Peschiera di Baja Strabone in fatti lo indicò colla parola Annoda λαττα, ignorantemente tradotta Città palustre, per dare ad intendere essere Orbitello la Cosa descritta dal quel Geografo, quando significa Lago fatto salso dal mare (1). Fu coltaglio nel luogo detto le Bocche, che si apri l'utile tragitto del mare nel Lago. L'esecuzione di quest'apertura si attribuiva all' Imperatore Federigo I., dagli Storici chiamato Aenobarbus o Barbarossa. Profondo però era il silenzio e dei Biografi, e dei Sianroni su di opera degna di essere tramandata alla posterità. Avendo io fatta riflessione al nome di Aenobarbus, ed alla magnificenza degli antichi Quiriti negli Acquedotti, nelle Peschiere, e nei Bagni, rilevai l'equivoco, di essere stato attribuito a Federigo Enobarbo, che ebbe l'Impero nell'anno 1152. dell'E. V., un lavoro, eseguito almeno quattordici secoli avanti dalla profusione di un Domizio Enobarbo, che volle procacciarsi in quel Lago di diciotto miglia di circonferenza una ferace Peschiera, da non invidiare quella di Bauli, e di Baja. Ed ecco,

<sup>(1)</sup> Geograph, Lib. V. pag 155.

12

come le vaghe tradizioni servono talvolta di An.di R.
guida a recondite scoperte.
Av.I'E.V.
240.

Non men notabile è l'altra sua operazione, lo spazioso Acquedotto io dico, che interseca il Lago medesimo, e dalle pendici del Montargentaro per lunghezza circa di un miglio in linea retta arriva al termine, denominato il Primo molino, discosto non più di trentacinque passi dalla Porta della Subcosa. La mira di questa Fabbrica riguardò a somministrare l'acqua dolce e perenne al paese, che rimaneva esposto alla penuria di quel necessario elemento. Confessò già Plinio, che all'amenità della sua Villa mancava l'acqua corrente per bevere, alla quale suppliva coi pozzi, e colle fonti, ch'erano poco profonde. Esalta egli al sommo la natura di quella spiaggia, nella quale ovunque scavasse si avveniva in acqua limpida e buona, che sebbene prossima al mare non aveva un neo di salmastroso (1). Non so, se la fisica de' nostri giorni ad otterebbe le lodi di Plinio per l'acqua del Laurentino: mi pare al certo, che ne darebbe un opposto giudizio, siccome lo avverti ancora Ximenes (2). Con somma avvedutezza pertanto i Domizj Enobarbi mercè quell'Acque-

<sup>(1)</sup> Epist. 17. Libr. 2.

<sup>(2)</sup> Riduzione Fisica della maremma Sanese p. 86. Tomo I.

An. di R. dotto provvidero al bisogno delle acque nella

Av. l'E. V. Subcosa, e nella loro Villa, essendo essa il vero

ristoro pei cittadini e pella campagna. Nelle Osservazioni da me instituite in Terra rossa, ove ha principio l'Acquedotto alle falde del Promontorio mi sono imbattuto nella Piscina limaria destinata alla depurazione dell'acque, e nei tubi di piombo, che dalla sorgente le portavano al loro veicolo. L'Acquedotto è costruito di grosso pietrame, ed è largo braccia tre e mezzo in gran parte smantellato e guasto nei lati, non dalle ingiurie del tempo, ma dall' avarizia di chi fece mercato ad altr'uso di quei materiali. Erroneamente si credè essere una strada, che passasse nel Lago. Se i Posteri dei Cosani invece di devastarlo avessero accudito all'esame de' monumenti patri ne avrebbero affrettato il restauro, come avvenne agli acquedotti di Roma obliati per le incursioni barbariche, e goderebbero anche adesso della scaturigine di quell'acque salubri e dolci. Quindi la loro diramazione si estese alla Villa Domizia, e nei lunghi tratti delle escavazioni di Cerriolo si rinvennero i condotti, che ne facevano copia al Fabbricato della Strada Aurelia.

Sembrerà incredibile, che a questi avanzi della grandezza, e del lusso possano andar uniti quelli della laboriosa iudustria. Eppure lo conferma l' Opificio delle Figuline, ch'era nell'an- An. di R. damento dalla Domiziana alle Cetarie. Nelle Av. l'E. V. illustrazioni all' Epoche Etrusche pag. 127. diedi un cenno di queste Notizie, che espongo con maggior estensione.

L'arte plastica fu molto in credito presso i Romani. Sino da Numa si instituì il Collegio de'Figuli o delli Vasai (1). Quì di tratto in tratto si scuoprono infiniti rottami di vasi di argilla, ed anche intieri, grezzi, e senza vernice. Il Santi scrisse che ve n'erano de' Sotterranei ripieni (2). Non faceva d'uopo di un iperbole per asserire l'esistenza di tal Officina Figulinaria, e neppure di ricorrere agli Etruschi per indicarne gli Artefici (3). È noto quante differenti forme di vasi fossero usate in addietro. Se ne fabbricavano Appuntati per esser sitti nel terreno come l'Anfora futile num. 2. della Tav. III. del Tomo 2. de' Viaggi: Piani per tenersi sopra terra, quali sono i Dolj: alcuni erano adattati al servigio della tavola, altri per conservare il vino, l'olio, il miele, e per le misure dei liquidi: Vasi v'erano larghi e piatti, ove si mantenevano le uve (4), e vasi per gli ufizi funebri da contene-

<sup>(1)</sup> Plin. Nat. Hist. Lib. 35. Cap. 12.

<sup>(2)</sup> T. 2. de' Viaggi Cap. XI.

<sup>(3)</sup> Idem .

<sup>(4)</sup> Columella De Re Rustica. Lib. 12. Cap. 18.

3

An. di R. re le ceneri degli estinti. Lavoravansi ancora 512. Nembrici, e tegoloni del modulo riportato nel 240.

num. 3. della Tavola sopracitata, e mattoni di varia misura secondo la descrizione data da Plinio nella sua Storia Naturale (1). Qual meraviglia se tanti si incontrano frammenti spezzati, e fittili, nei quali spira il gusto de' Latini, quando è manifesto, che nelle Officine figulinarie si impiegavano i Liberti, ed i Servi, specialmente Greci, che abbondavano in Roma? Ho avuto io sott' occhio un cono irregolarmente tronco, del diametro di soldi tre figurato all'intorno da sigle impresse collo stampo sino a sei fila per ogni parte, quà e là sovrapposte l'une alle altre così formate.



Esso è lavoro dell'Officina della Domiziana. Il suo nome per abbreviatura mi pare un Monogramma dell'Iedel \( \Delta\) Greco collegato coll'A, per iscrizione IN DOMITIANA, essendo stato costume apporre nei Vasi il Sigillo dell'Officina, o il no-

<sup>(1)</sup> Lib. 35. Cap. 13.

me dell'Artefice. D'indi pure fu estratta parte An.di R.
512.
di vasellame coll'impronto delle sigle Av.l'E.V.
240.

## $\mathbf{O} \cdot \mathbf{A}$

ed altri lavori di argilla, intorno ai quali basti il finqui detto. Desiderabile però sarebbe stato, che quei Geologi, dai quali si è ripetuta la Storia Erbaria di questo Tratto Marittimo (1) avessero sottoposto ad accurata Analisi la qualità della creta, di cui si fece uso nella figuline della Domiziana. È certo, che da estranee contrade non procurarono la terra adattata all'Opificio dei differenti Vasellami. Quel, che seppero fare i Romani pel lavoro de' Liberti e dei Servi, sarebbe adesso sorgente di lucro e di occupazione ai tanti Indigeni, che hanno il solo miserabile provento della pesca.

L'ordine delle proposte antichità mi porterebbe alle ricerche della Villa di Tertulla. Preceder debbono brevi riflessioni sul resto de monumenti della Via Aurelia. Nell'Itinerario di Antonino dopo la Domiziana viene la Posizione marittima dell'Albegna colla distanza di nove

<sup>(1)</sup> Santi nel T. 2. de' Viaggi, Savi Viaggio al Monte Argentaro, Brocchi Osservazioni.

272,

An. di R. miglia. A Domitianis Almina Fluvius habet Av. P. V. Positionem M. P. IX. In questo stesso confine del Territorio Cosano l'Aurelia si univa mercè di un Ponte all'antico Territorio di Telamone (1). Avanti di giungere al varco dell'Albegna esistono i residui di Edifizio, che suppliscono alle memorie essere qui stata un altra Casa di Villeggio. Quantunque le anticaglie, e le lapidi specialmente, disotterrate nella circostanza di fendere il suolo avvalorino le congetture, pur non dimeno ho altro argomento di non lieve rimarco. Questo luogo è conosciuto col nome delle Saline . Allude forse all' uso, che se ne fece nei bassi tempi di Serbatojo del sale. Perlustrando io il celebre Diploma della donazione attribuita a Carlo Magno, ed a Papa Leone III. in favore dell'Abbazia delle Tre fontane (2) osservo, essere mentovate le Saline fra i luoghi donati. Saline vel cum omnibus pertinentiis. Senz'entrare guarante dell'autenticità di quella Pergamena, sulla quale discuterò nelle Epoche del Medio Evo, e che si suppone data nell'anno DCCCV. dell'E. V., è da rimarcarsi, che qualora anche sia fattura del X o XI secolo,

<sup>(1)</sup> Santi 3'. 2. Cap. 12.

<sup>(2)</sup> Ughelli Ital Sacr. T. I. in Episc. Ostieu.

l'interpollazione attesta essersi li trovato sin Au.di R. dall'antico il Fabbricato, o Casamento detto leav, PE.V. Saline. Qualora sile espressioni del Diploma si uniscano le Lapidi, in una delle quali è ricordato il Liberto Nemoreo, contraddistinto col prenome di Nummio, o Mummio non è da esitarsi in ammettere, che nelle superstiti vestigia esistè spaziosa Villa Romana. Nel Catalogo delle Famiglie del Golzio (1) è annoverata la Mummia, che dai moderni Numofili è stata espunta. Per tal riguardo io non ho azzardato asserire, che la Villa appartenesse ai Mummj dei quali Nemoreo fosse Liberto. Ma se non servono queste Lapidi a decidere sul particolare dei Mummj confermano sempre più, che soggiorno ebbero nelle Saline persone di signorile condizione. E chi sà, che dallo sfacimento di tanta Villa non si estraessero i materiali per fabbricare la Torre militare, costruita a spese del Re Cattolico Filippo IV. in difesa della spiaggia del Tirreno? Forse le Iscrizioni, ed i preziosi pezzi di antichità saranno stati impiegati nei fondamenti, o nella fornace per far calcina. Da grandiosa Lapide in quella Fortezza si appreude la sua origine.

<sup>(1)</sup> Fasti Magistr. et triumph. Rom.

An. li R 512. Av.l E.V

## PHILIPPO . AVSTRIACO

REGYM. MAXIMO. HISPANO. GOTHICO. GERM. SICVLO. ITAL
ASIATICO. AFRICANO. INDICO. NOVI. OCCIDENT. ORBIS
MONARCHAE. OPT. CATHOLICO. PWO. FELICISSIMO
PRINCIPI.. SEMPER. AVG. AD. PROPVISANDAS. TVRC
ET. PIRAT. INIVRIAS. ORAMQVE. THYSCIAE
TVENDAM. HANC. SALINAE. ET. QVAM
AD. TELAMONEM. MARTHAM. VOCANT. ARCEM
CVM. PROPVGNACVLIS. SVO. IVSSV. THOMAS. ZVALIVS
CALABER. EIVS. COPIARVM. PRAESIDIORVM. QVE
MODERATOR. CONSTRVXIT. IDEO. SVO. NOMINI
MAIESTATI. QVE. DEVOTVS. HOC. MONYM. D. AC. P.

Avvertir però debbo esservi probabiltà, che l'adjacente Peschiera di Fibbia sia opera di epoca posteriore, sì per non trovarne cenno nel citato Diploma, che individua Orbitello il suo stagno, e la Peschiera ad esso vicina, ed esistendo quella di Fibbia non l'avrebbe omessa dopo le Saline, e sì per la comunicazione, che avevano i Domizi dalla parte del Tombolo colla porzione della loro Villa prossima al mare ed al lago. Aggiangerò adesso le due Iscrizioni. È da notarsi, che negli angoli della prima sono scolpite quelle figure fatte a guisa di cuori riconosciute dagli antiquari (1)

<sup>(1)</sup> Muratori Autiq. Medii Aevi T. 12. diss. 58.

per foglie d'alberi, e che eguale interpunzione An. di R. si offre nel primo rigo della seconda, varian-Ar.l'E.V. dola nelle successive parole con segni come il Δ greco. Nella lapide di Nemorco si noti AB. ASCIA quando in altre Iscrizioni si legge SVB. ASCIA e nella parte superiore alle sigle è figurata l'Ascia, il di cui oggetto è controverso fra gli Eruditi (1), e la causa d'onde originasse il rito di porla sulle lapidi dei sepolcri.

I.
D. M. S.
WEMOREAE . FILIAE
BENEMERENTI
Q. V. A. I. M. VII
D. IIII. ORIS . VI
NVMMIVS . NE
MOREVS . PATER
B. M. F. AB. ASCIA

II.
D. M. S.
FORTVNATVS
TROPHIMIXI
CON. B. M. F.
Q. V. A. XXVIIII
DIES. XII.

Venendo adesso al proposito della Villa di Tertulla, dove fu allevato nella sua infanzia l'Imperatore Vespasiano, ad onta che da Svetonio sia situata nel contado Cosano, è ignoto a qual parte corrispondesse. Esso genericamente scrive, che era nei Predi Cosani: educatus sub paterna avia Tertulla in praediis Cosanis. Ma quello che ai suoi tempi da una

<sup>(1)</sup> Monchablon Dict. de Antiq. Ascia.

Au.di R. sola espressione s'intendeva in ora contiene in512.
Av.l'E.v. superabile oscurità. Chi sà indicare il sito, che
240.
si appellava i *Predj*? Prosegue egli ad infor-

marci, che giunto Vespasiano all'Imperio veniva spesso a vedere il luogo della sua educazione, e che lasciò la Villa nello stato medesimo, nel quale era prima, acciocchè i suoi occhi non avessero da trovarci alcuno cambiamento (1). Se il Contado di Cosa non fosse commendevole nella Storia per altri rapporti, basterebbe l'esser servito alla prima instituzione di questo Principe valoroso, sobrio, pieno di moderazione, ed amante degli studi e dotato di tanta sensibilità verso la sua Ava Tertulla, che continuò a bevere nei giorni solenni e festivi nel di lei bicchiere di argento (2). Ma alla fatalità di aver la nuda indicazione della suddetta Villa si unisce la perdita di quei monumenti, che la Città di Cosa non avrà ommesso verso di Vespasiano, mentre resta la memoria delle Inscrizioni, e delle Are innalzate al nome di altri Cesari. Non sarebbe strana congettura il credere, che l'Arco Trionfale menzionato dal Santi, e dal Micalli fosse servito per attestare la fedeltà de' Cosani al loro Augusto,

<sup>(1)</sup> Svetonius in Vespas Vita Num. II.

<sup>(2)</sup> Syeton. loc. cit.

al quale Roma dopo la conquista della Giudèa An. di R. ne innalzò uno marmoreo nel Circo Massimo. Av l'E. V.

Sin qui han destato ammirazione le Ville, gli Acquedotti, e le Peschiere, che ho descritte. Son d'avviso, che la sveglieranno del pari le Terme, ed i Bagni di Cosa, e di Telamone. Alle falde appunto della rupe, ove è situata quella Città, trovasi ampia fenditura conosciuta col nome di Spacco della Regina (1). Lo squarcio s'interna nelle viscere del colle per lunghezza di trecento cinquanta piedi parigini: è altissimo e tortuoso: angusto nel suo ingresso, a poco a poco diviene più comodo, e notabilmente si dilata nell'estremità, formando una capace spelonca, che riceve la luce dall'alto, come lo riceve tutta la Galleria, mentre lo spacco ha tagliato dall'imo al sommo il Promontorio. Ne fa menzione di questa cava Fazio degli Uberti nel suo Dittamondo (2).

> Là ancora, dove su Ansidonia, Là è la cava, dove andare a torma Si crede il tristo, ovvero le Demonia.

<sup>(</sup>i) I più luoghi della Marittima, ed anche altrove è comune il nome di Strada della Regina, Bagno della Regina senza, che vi sia alcun fondamento, che guarentisca il titolo. La famosa Contessa Metilde si chiamava la Regina di montemaggio conforme si rileva del Diario del Gigli.

<sup>(2)</sup> Libro III. Con. X.

240.

Quì limitrofa è altra apertura lavorata a An, di R. Av. l'E. V. forza di scalpello, e traforando la montagna si riuscì nel mare. È un Bagno marino. Nel vivo della rupe sono incavati i sedili per godere delle acque, che refluiscono dentro a seconda del flutto. Chi volesse usare di un poetico paragone troverebbe la somiglianza nel placido recesso delle Ninfe descritto da Virgilio. L'Opera è de' Romani, Non costumarono gli Etruschi avere pubblici Bagni, e Roma stessa non li adottò colle mollezze della Grecia e dell'Asia, se non nella edilità di Marco Agrippa, che ne apri cento settanta nella Capitale (1). Lo squarcio però della rupe calcaria è un fenomeno naturale. È conseguenza di qualche terribile sotterraneo scuotimento. Alla stessa causa appartiene quel cavo grandissimo e precipitoso nell'interno della Città di Cosa, dal quale si immaginò (2) essere stati tolti i massi per fabbricare le mura, quasi che le Fodine del Tricoste attissime a cavare pie-

> Altro Bagno è nella pendice del Poggio dell'Antico Telamone. Pare, che secondo l'etimologia del fiume Osa, medicare e guarire, come già indicai (3), sia additata la virtù salu-

trame non fossero note agli Etruschi.

<sup>(1)</sup> Plin, Hist. Nat. Lib. 36. Cap, 15.

<sup>(2)</sup> Brocchi Oser Nat. loc. cit.

<sup>(3)</sup> Epoche Etrusche pag. 27.

bre delle acque Termali, che vannoa defluire nel An. di R. suo alveo. Esse son caldissime in ogni stagione, Av. l'E. V. e distano dal mare appena dugento cinquanta braccia. Il naturale declivo le portava a mescersi colle acque del fiume Osa: neglette nelle vicende della Marittima vennero a ristagnare, e formarono una specie di vasca del diametro di braccia sessanta di larghezza, e trenta di lunghezza. La profondità nel centro non arriva a dodici palmi, e resta a livello del vicino Tirreno. Dal mezzo poi della vasca sorge una grossa polla di acqua quasi bollente, che mantiene pieno il suo cratere, e non trabocca dalla sua periferia. L'esperienza avuta nell'anno MDCCLXXXVI a benefizio di molti Individui conferma, che a caso non si pose il nome di Osa al prossimo Fiume, e che spesso i nomi caratterizzano le cose. lo non dubito che avendo gli Etruschi conosciuta la medicina (1), lo traessero da loro quest'acque. Un felice resultato nell'uso delle medesime interessò la provvida mente di Ferdinando IV. Re di Napoli, dal quale allora dipendevano i Presidi. D'ordine suo se ne institui l'Analisi Fisico-Chimica, che essendo inedita è da me riportata nel Num. 1 delle Illustrazioni. Si meditò inoltre

<sup>(1)</sup> Tiraboschi Storia della Let. Ital. T. I.

AndiR alzare amplo Edifizio pel servigio del Bagno, Av. FE. V. e gli Ingegneri ne presentarono la Pianta, che nel suo complesso corrispondeva alla munificenza del Sovrano. Pei noti cambiamenti d' Italia mancò alla Pubblica Salute il restauro delle benesiche Terme. Le ruinose macerie, che scorgonsi a piedi dell'indicato Poggio, mi hanno suggerito la voce restauro. Sono d'indizio, che ne profittarono gli Etruschi, e poi i Romani, dei quali è opera il rimansuglio del mosaico di pietruzze quadre versicolori, forse pavimento della stanza del lavacro colla introduzione dell'acque marine. In quei ruderi si trovò moneta d'oro del genere delle bracteate (Vedi Tav. IV. Num. 6.) nella quale è la figura d'Ildebaldo V. Re dei Goti, di cui avrò occasione trattare nelle Epoche del medio Evo.

Se è proprio della imparziale Storia seguire la nuda verità, è anche di suo diritto togliere i pregiudizi, che la offuscano. In tal rango io considero il sentimento del Profes. Santi inserito nel Tomo II. de'suoi Viaggi. Egli per quella fatal prevenzione di riputare cattivo tutto ciò, che è nella Etruria marittima, non dubitò d'illudere se stesso, ed i suoi Leggitori. Così Egli si espresse alla pag. 205. » Due pozzangheraccie di acqua stagnante, e fetida, e fredda ci furono indicate collo specioso nome dei

Bagni. È superfluo aggiungere, che male- An. di R. dimmo le frasi esornatorie, che transforma-Av. l'E. v ronci inutilmente in bagni due pozzanghere pestifere ». Ma lo Scrittore de' Viaggi come Chimico non doveva ignorare, che per natura i fluidi Termali essendo sulfurei, e vitriolici non potevano tramandare la frangranza dell'estratto dello spigo e del nardo, e come a Indagatore di Notizie era indispensabile lo sperimento delle stesse acque, nelle quali appena per pochi minuti, atteso il loro calorico avrebbe sofferta la immersione della mano. Si incolpano gli Oltramontani di empire le Storie dei loro Viaggi di inettissime relazioni a scapito dell'Italia; sembra però che gareggino di emularli i Nazionali medesimi.

Di fronte all'antico Telamone, piegandosi la circonferenza del maré a guisa del balteo de'Guerrieri, d'onde dedussero alcuni il nome di Τελαμῶν(1) esiste il Porto ed il Fabbricato e Fortezza del Moderno, ed il ramo della Via Vicinale alla Strada Aurelia, che scorta al Paese, incomincia non molto dopo questo Promontorio. Nella distanza di circa mille passi dell'abitato rimane in piano ed a contatto dei

<sup>(1)</sup> Vedi l'Epoche Etrusche pag. 24.

An. di R. Monti al Nord-ovest vetusto Edifizio, cui si dà Av l'E. v. il nome di Tombe. È composto di tre grandi stanze, ossiano spartimenti, la di cui larghezza è di cinquanta piedi, ed undici di latitudine. Comunica l'una dentro l'altra, e ricevon tutte la luce dall'apertura ovale nel fornice: La facciata è coperta da vestibolo, che corrisponde a quei spartimenti. Fortissimo è l'intonaco delle pareti; sono formate di pietre tagliate romboidali, tronche, alte mezzo piede, colle quali componevansi i muri reticolati secondo l'Architettura Romana. In questo Edifizio, alzato con somma spesa si conosce una vasa Piscina, o Conserva d'acque dolci, che raccoglievansi dai limitrofi monti, come mostrano i tubi di terra cotta sporgenti dai muri. Si magnifico provvedimento per aver copia d'acqua salubre attesta, che frequentatissimo era dai Naviganti il Porto, e che florido vigeva lo stato della sua Popolazione.

Più prossime al Paese a sinistra della Porta Sanese (Tav. VI. Pianta di Telamone Num. 3.) per chi và alla volta della Torre di Capo d'Uomo furono le TERME DI DIOGLEZIANO. Dal Tizio si ha contezza, che sotto un acervo di macerie e di ampia Fabbrica rovinata venne estratto intero lungo marmo, nel quale in let-

tere majuscole leggevasi la Iscrizione TER- An. d. R. ME DIOCLETIANI (1) Giudico, che quelav. l'E v. marmo fosse sul peristilio delle Terme. Vivente lo stesso Storico (2) si scoprirono in quel contorno tubi, e canne di piombo, ed in epoca più recente si scavarono di nuovo altri tubi, ed altre canne sotto la Torre di Capo d'Uomo costruita nel MDLXXII per Osservatorio del Mare (3). È chiaro, che le une e le altre servivano ad introdurre l'acqua marina nelle Terme. Sembrò stravagante al Tizio, che l'Imperatore Diocleziano avesse fabbricato un Bagno nel Porto di Telamone, e s'indusse a credere, che Diocleziano fosse qualche luogo vicino al Paese. Itaque vicinus Diocletianus erat (4). Lasciando da parte l'inganno dello Storico Sanese rifletto, che sebbene possa dubitarsi, essere la lapide dell'epoca dell'Imp. Diocleziano sì per mancare dei titoli d'onore soliti ad aggiungersi al nome degli Imperatori, sì per le parole TER-ME invece di THERMAE scritte nell'Origi-

Tom. I.

<sup>(1)</sup> L'Iconografa di Telamone è riportata per corredo delle Epoche della Repubblica Sanese. T. II.

<sup>(2)</sup> Titius. Hist. Sen. MS. T. l. p. 412. Gori. Inscript. Auquae T. II.

<sup>(3)</sup> Libro del Comune di Telamone MS. nell'Archiv. di Orbitello.

<sup>(4)</sup> Titius. loc. cit.

Andi R. ginale MS. con ortografia dei bassi tempi (1);
And PE.V. pure è assai probabile, che quest'Inscrizione
fosse surrogata ad altra antica o caduta o rimos-

sa in seguito, e che nel sostituire la nuova si accennasse unicamente il nome di lui, che aveva fabbricato quelle Terme per darne una Memoria. Essendo poi comunissima l'usanza dei Bagni o Terme in Roma, e nelle Provincie, e trattandosi di un Porto assai frequentato dai Naviganti, era spediente, che vi fosse tal Fabbrica. Anzi il carattere di Diocleziano, qual è descritto da Lattanzio (2), amava moltissimo far ovunque nuovi Edifizj. Riferisce il Nardini, che le Terme da lui fabbricate in Roma, se nella estensione non potevansi paragonare ad una provincia, superavano almeno in grandezza qualche Città . Qual meraviglia, che s'invogliasse edificare le Terme anche nel Porto di Telamone? Potè avere in mira di rendere vieppiù celebre il suo nome, dacchè era venuto a Roma nel CCLXXV. dell'E. V. per farsi riconoscere Imperatore.

Ho riservato da ultimo le investigazioni sul Tempio di Giove Vicilino, che al dir di Livio fu assai celebre nel Contado Cosano. Promisi

<sup>(1)</sup> L'autografo MS, della Storia del Tizio è nella Ghisiana di Roma: trovasene copia nella Pub. Libreria di Siena.

<sup>(2)</sup> De Morte Presecut. Cap. 7. edit. Ballutii.

altrove di provare, che nella Subcosa (Orbi-An. di R. tello) fu questo Tempio (1). È d'uopo atte-Av.1'E.Y. ner la parola.

Molti furono i Vichi, ed i Paghi nelle Vie Consolari. In alcuni si contavano il Pretorio, il Tempio, l'Anfiteatro, ed il Circo, ed altre rimarchevoli Fabbriche. Quindi le Strade che diramandosi dalle Consolari portavano ai Vichi, ed alle Colonie, si chiamarono Vicinali (2). Chiunque non voglia resistere alle morali ragioni dovrà convenire meco, che la Subcosa fu un Vico della Città di Cosa. Lo conferma il suo nome stesso di etimologia latina. Gli Etruschi colla semplice voce A Cosis, A Populonio, usata da Strabone, compendiavano le adjacenze alle Città principali. Venendo da Cosa, lungo la quale passa la Strada Consolare, dopo cinque miglia di cammino, apparisce tuttora il ramo della Via Vicinale, che mette al Vico della Subcosa. Questo Viatrio ricco di tanti Monumenti Etruschi, e la stessa Aurelia, fatti impraticabili dal tempo sono stati riparati dalla magnificenza del GRANDUCA FERDI-NANDO III. A lui è stata innalzata marmorea

<sup>(1)</sup> Epoche Etrusche p. 73.

<sup>(2)</sup> Beroaldus in notis ad Cap. 39. Vitae C. Julii Caes. Viae vicinales sunt illue, quae in Vicis sunt, vel quae ad Vicos ducunt:

An. di R. Colonna fregiata da Epigrafe in lettere unciali, 512. Av.1'E.V. che perpetua la ricordanza del beneficio (1). 240.

## FERDINANDO III. AVSTRIACO

M. E. D. ET . P PIO . FELICI

VIAE . AEMILIAE . VETVSTATE . DILAPSAE RESTITVTORI

COSSANORVM . POSTERI
IN . ILLIVS . POTESTATE . POSITI
OPTIMI . PRINCIPIS . ADVENTV . LAETI

D. D. D. ANN. MDCCCXX.

Nel circuito poi delle mura sussistè a lungo un Tempio consecrato alla Idolatria. Otto colonne parte di granito bigio, e parte di marmo, furono cavate fuori da quello, ad eccezione di una, eguale alla descritta di sopra rinchiusa nei pilastri della Fabbrica sopra di essa appoggiata, ed i loro capitelli quà e là dispersi, diversi nel lavoro, nell'altezza, e nell'ordine Corintio, e Toscano danno indizio, che non era Edifizio di volgare Architettura. Non havvi memoria alcu-

<sup>(1)</sup> Lo scritto nella pag. 3. e pag. 8. delle Epoche Romane reclama contro il nome di Acmiliae dato alla Strada Aurelia: Le lapidi, ed i Codici più corretti, come il Virgilio della Laurenziana, espungono la doppia S dalla parola COSSANORVM.

na, che in altra parte dell'Agro Cosano siano An.di R. state scoperte le vestigia di sacello, delubro, Av. l'E.V. o locale dedicato alle Deità del Gentilesimo. Essendo sino a noi pervenuti gli avanzi dell'Arco Trionfale, del Colombario Suburbano, e della Villa Domizia, è del tutto improbabile, che se ne fossero dileguate affatto le traccie, se fossero esistite. Queste traccie si offrono chiare nel Tempio della Subcosa. Non v'è duopo risalire alla legge degli Imperatori Arcadio ed Onorio (1), che fece demolire o ridurre in Chiese, e magazini i luoghi consecrati alla Idolatria, per conoscere i sensibili cambiamenti ai quali fu sottoposto, e che gli fece variare l'antica sua forma. Se ne hanno patenti riscontri nella Iscrizione di carattere gotico nell'Architrave della Chiesa Abbaziale, la quale esprime essere stata così ridotta la Fabbrica nell'Anno MCCCLXXVI. dal Conte Niccola Orsini, e nelle variazioni aggiunte per abbellimento non molto prima del MDCCLVIII. Stimo opportuno riportare qui tal Iscrizione secondo il testo stampato dall'eruditissimo Lami (2).

<sup>(1)</sup> Le Beau. Storia del Basso Impero T. XIX. p. 158.

<sup>(2)</sup> Tomo XII. e XIX. Op. cit. Ad onta della correzione riportata dal Lami non combina il secondo rigo colla Storia. Vien confermato da altri monumenti, come accenna il Monaldeschi Storia di Orvieto pag. 174. che Niccola Orsini si intitolava Con-

An. di R. 512. Av.l'E.V. 240. HOC OPVS COMPOSITYM FVIT TEMPORE MAGNIPICI DOMINI NICHOLAI DE ORSINIS PALATINI COMITIS ATQVE SOLETI NEC NON GVIDONIS ET BERTVLDI COMITYM

NEPOTYM SYORYM CYRRENTIBYS TYNC. A. D. MCCCXXLVI.

Maggior forza acquista il già detto, ove si ponderi la frase di Livio che addita il posto dello stesso Tempio. Quelle parole in agro Cosano corrispondono in buon Italiano in vicinanza di Cosa. Con simile frase tradusse il Ch. Guasco il passo di Salustio in agro Aretino (1) nelle vicinanze di Arezzo.

Ma a qual Deità poteva essere sacro quel Delubro, se non che a Giove, il di cui culto da epoche rimote fioriva presso i Cosani? Ho già fatto vedere, che nelle monete Etrusche Num-4. della Tav. I., e Num. 2. della Tav. IV., e nella Romana della Tav. I. Num. 7. e della Tav. IV. Num. 4. si rimarcano le Effigi, e gli Emblemi di quel Nume, e che come tutelare in esse lo segnarono. Siccome è certo, che nella vicinanza di Cosa trovossi il Tempio di Giove, si accosta al verisimile la congettura di Dempstero, che l'appellativo di Vicilino a lui derivasse per la special protezione di qualche

te di Pitigliano e di Sorano, e perciò congetturo, che debba leggersi PITILIANI : COMITIS : ATQUE : SORANI :

<sup>(1)</sup> De Bello Catilinario num. 2.

Vico (1). In fatti a lui furono dati i nomi di An. di R. Cassio pel suo Tempio in Cassiope (2), di Or-Av.IE.V. tense per un peculiare patrocinio degli Orti nella Colonia Suessolana (3), e tant'altri che formano un lungo catalogo nel Rosino (4), e niente osta, che riportasse quello di Vicilino dal suo Tempio nel Vico della Città di Cosa (5). Nè a caso da T. Livio fu apposto quell'epiteto di Vicilino. Precisò con esso in qual parte dell'Agro Cosano sorgesse il Tempio, ove erasi udito lo scuotimento dell'armi, che furono presagio delle sanguinose battaglie con Annibale. Ma la mutazione dei nomi cagionata dalla barbarie ha steso impenetrabile velo sul passo dello Storico. Ponendo però mente al di lui racconto, ripetuto da Giulio Ossequente, è necessario slanciarsi col pensiero ad epoca molto anteriore a quella del Dominio de' Romani nell' Etruria, che non arrivava ancora a sedici lustri, onde autenticare la venerazione a quel Nume. È facile il trovarla, accordando, che gli Etruschi

In nonnullis Livii editionibus habetur Jovis Vicilini, forte Jovis Vici alicujus Praesidis. Dempst. in notis ad Etr. Reg. Tom. I.

<sup>(2)</sup> Plin. Hist. Nat. Lib. IV. C. 12.

<sup>(3)</sup> Pratilli. Diss. nel T. 28. del Calogerà. Suessola è una Città distrutta loutana nove miglia da Capua.

<sup>(4)</sup> Antiq. Rom. Corp. absol. Lib. 2. p. 143.

<sup>(5)</sup> Vici diminutivum est Viculus. Beroaldus loc. cit.

240.

Andi R. avessero nella Subcosa un luogo di culto sotto Av.l'E.v.l'invocazione di Giove. Che se al fissare gli occhi su quelle mura Ciclopee siamo convinti, che vi fecero essi dimora non vedo improbabilità che in questo posto avessero reso celebre Giove Vicilino cogli auguri, e coi vaticini a loro sì famigliari. In tal guisa si concilia la persuasione di riputare veri i prodigi, che spacciavansi avanti il Senato, cogli eventi posteriori della Storia. Nè io presumo proporre sì fatte congetture quasi sentenze a decidere in cose occulte ed avvolte fra gli inviluppi de'secoli. Ho azzardato soltanto passeggiare luoghi senza strada e da nessuno mai più calcati (1) per dar luce ad un punto, che non parve inutile da trattarsi a Dempstero versato quant'altri mai nella erudizione Etrusca e Latina (2). Ma dalle Archeologiche investigazioni sui Monumenti Romani, che in un solo colpo di vista ho presentato al Lettore per togliere le moleste digressioni, è tempo venire alla narrativa de' fatti analoghi alle Memorie di Telamone.

Non restava più di che temere ai Romani Av. F. v. dalla sottomessa Etruria, quando i Galli, Nazion feroce e barbara, suscitarono nuove ten-

<sup>(1)</sup> T. Lucretii De Rerum natura Libr. IV.

<sup>(2)</sup> Quis Juppiter Vicillinus? Investigatione non est indi gnum. Dempst. Etrur Reg. T. II.

225.

zoni di guerra. Sino da remoto tempo si An. di R. erano essi stabiliti in Italia, e dopo avere Av. l'E. V. scacciati gli Etruschi dai paesi, che abitavano di quà dall'Appennino, avevano preso i nomi d'Insubri, di Cenomani, di Boj, e di Senoni secondo i Distretti da loro occupati (1). Non vi è memoria, che prima del CCCL, avessero fatto alcun movimento a danno dei limitrofi Stati; ma in quest'anno, conforme racconta T. Livio, solleticati da Arunte di Chiusi si avanzarono sino a quella Città, e marciarono contro Roma, che fu da essi presa ed incendiata(2). Questo primo indirizzo bastò di scorta per le successive scorrerie negli Anni CCCCVI, e CCCCLVIII, e DXXIV, nelle quali facendo capo a Chiusi s'innoltrarono ancora nelle contrade della Etruria marittima (3). Il più terribil assalto fu da quei barbari tentato nel DXXVII. Pretendevano averne avuto un giusto incentive dalla legge del Tribuno Cajo Flaminio, in virtù della quale si doveva distribuire ai Soldati Romani il fertile Paese del Piceno, ch'era stato tolto ai Senoni. Sospettando, che le mire

<sup>(1)</sup> Liv. Dec. I. Libr. 5, C. 34. e 35.

<sup>(2)</sup> Dec. I. Libr. 5. C. 39. Floro Libr. 1. C. 13. Orosio Libr. 2.

<sup>(3)</sup> Dec. I. Libr. 10. C. 10. 30. 31. Orosio Lib. 3. e 4. Polibio Libr. 2. p. 132.

con impazienza.

Au. di R. della Repubblica tendessero a scacciarli poco a

Av. l'E. v. poco fuori d' Italia, macchinarono prevenire il

colpo. Stretti pertanto in lega gl'Insubri ed i

Boj chiamaron in ajuto con grandi promesse i

Galli Transalpini, e tra questi i Gessati, avvezzi andar prezzolati al soldo di chiunque

gli invitasse a combattere (1). I fieri Ausiliari

passando le Alpi condotti dai due Re Congolitano, ed Anaroeste sfilarono nelle pianure vicine al Pò, dove furono rinforzati dalle schiere

La nuova della coalizzazione dei Barbari, e della loro marcia empì Roma di costernazione. Sebbene fossero in arme venti mila ottocento fanti, e mille dugento cavalli, componenti le quattro legioni, colle quali all'entrar in carica erano usciti in campo C. Attilio Regolo, e L. Emilio Papo Consoli di quest'anno, oltre gli ajuti dei Socj, che ascendevano ad altri trenta mila di fanteria, e tremila di cavalleria, non dimeno si affrettò a coscrivere nuove leve, e chieder soccorso dai popoli Italici (2). La più parte d'essi, che

degli Insubri, e delli Boj, che li attendevano

<sup>(1)</sup> Polibio ci assicura che il nome di Gessati derivò dal costume di essere come soldati di ventura, e non da certa arme, di cui si servissero a combattere, come vuole Rollin Stor. Rom. T. VI. p. 149.

<sup>(2)</sup> Osserva Denina (Rivol. d'Italia T. 1. Libr. 2. Cap. 3.), che

riguardavano i Galli quai nemici comuni, non An.di R. ebbero ritegno unire le loro forze a quelle dellaAv. l'E. v. Repubblica, e seguitare le sue insegne. Si arruolarono del Popolo Romano venti mila a piedi, e mille cinquecento a cavallo: delle varie Colonie Latine trentadue mila tra fanti e cavalli: cinquanta mila uomini d'infanteria, e quattro mila di cavalleria degli Etruschi e dei Sabini: venti mila degli Umbri e dei Sarsinati: settanta mila pedoni, e sette mila cavalli dei Sanniti: cinquanta mila degli uni e sedici mila degli altri dei Iapigi e dei Messapi: trenta mila di cavalleria dai Lucani: ventiquattro mila tra gli uni e gli altri dei Marsi, Marrucini, e Ferentani. A questi son da unirsi circa venti mila dei Galli Veneti, e Cenomani, che staccati dalla lega nazionale si erano uniti ai Romani. Calcolando le sparse somme il totale dell'Esercito ascese di primo tratto a più di settecento mila soldati. Nè si tema esagerazione nella rassegna essendo appoggiata alla testimonianza di Fabio Pittore Storico sincrono, delle di cui memorie si servi Polibio ponderatissimo Scrittore. Per impedire l'avanzamento dei nemici le raccolte truppe si divisero in varie bande.

P Italia, da cui al somministrarono tante truppe, conteneva appena la metà delle Provincie, che comprende attualmente. An. di R. Gli Umbri ed i Sarsinati, i Veneti ed i Ceno527.

Av. l'E. v. mani si fermarono sull'Appennino: il Console
225.

L. Emilio andò ad accamparsi a Rimini: uno
de' Pretori, giacchè C. Attilio trovavasi colle
sue legioni in Sardegna, venne a presidiare
l'Etruria.

Non men terribile era l'apparecchio dei Galli, I due Re Anaroeste, e Congolitano lasciata parte della soldatesca nel paese degli Insubri per sorvegliare i Veneti ed i Cenomani, si diressero verso l'Etruria con cinquanta mila pedoni, e venti mila tra bighe, e cavalli. È ignoto il cammino, che allora tennero: solamente si sà, che valicate pei gioghi dell'Appennino le frontiere Etrusche e non trovando alcuna resistenza, saccheggiato il paese, si avanzarono sin sotto Chiusi coll'animo d'inoltrarsi contro Roma. È ben probabile però, che venendo dal suolo dei Galli Boj, d'onde era aperta la strada alla volta dell' Etruria (1), scendessero pel giogo di Scarperia, e di Firenzuola nella Valle del Mugello, e che bottinato il Val d'Arno, e la Val di Chiana passassero a Chiusi, se per altro non batterono la Strada, che dal Mugello voltando a diritta nel piano,

<sup>(1)</sup> Guazzesi. Osserv. Stor. intorno alcuni fatti di Annibale pag. 139

dove è presentemente Firenze (1), conduce pei An. di R. colli del Sanese alla indicata Città. Prossimi aAv. LE V. questa ebber i Galli l'avviso essere inseguiti dal Pretore col suo Esercito. Non esitarono di retrocedere: all'imbrunir del giorno si trovarono non molto discosti dai Romani sui colli della Valdichiana a contatto della Provincia Sanese. Presero posto le due Armate; ma i barbari col favore delle tenebre meditarono una imboscata al Pretore. Lasciati nel campo i cavalli dieder ordine, che sull'albeggiare della mattina a vista dei nemici tenessero dietro alla fanteria, che avevano fatto sfilare alla direzione di Fiesole (2). Essendosi avveduti i Romani della tumultuosa marcia dei Galli crederono, che la paura delle Pretoriane coorti li mettesse

<sup>(1)</sup> Firenze non esisteva al certo in quel tempo. Posteriore assai è la sua origine, come si accenna anche dal Petrarca nel Libro IX. del Poema latino l'Affrica.

<sup>(2)</sup> Alcuni hanno creduto, che questo combattimento avvenisse presso di Fiesole senza rificttere, che la ritirata dei Galli da Chiusi comprese il cammino di una sola giornata, conforme apparisce dal contesto di Polibio. Era ben impossibile percorrere in tale spazio settanta e più miglia, quante passano dall'una Città all'altra. Folard., Osservations sur la bataille de Telamon T.3. conobbe la dificoltà, e non seppe risolverla: il Cav. Guazzes esaminando le circostanze di questa ritirata dimostrò, che la bataglia segul sui colli, che chiudono la Valdichiana verso il Sanese una giornata poco più lontani da Chiusi. Vedi la Illustraz. II. in fine.

AndiR in fuga ed incautamente gli inseguirono alle Av. E. v spalle. Giunti al luogo concertato dell'agguato, voltando d'improvviso faccia, li invilupparono in una sanguinosa mischia, in cui restarono morti sei mila, c lo stesso Fretore colla vita pagò il fio della sua credulità. Gli altri rotti e dispersi corsero a salvarsi su di una collinetta, ch'era forte per sua naturale posizione. Stanchi i Galli dalla veglia della notte antecedente, e dal campale conflitto, avendo lasciata assediata dalla cavalleria quella prominenza, si ritirarono, risoluti di espugnarla ad ogni costo, se non si arrendevano, nel giorno dopo. Ma nella notte stessa si viddero in lontananza i fuochi accesi da L. Emilio, che informato della irruzione dei Galli e del loro viaggio contro Roma, aveva decampato da Rimini per venire in ajuto dei Soci. Dal segnale dei fuochi si conobbe dai Romani e dai Galli l'arrivo del Console. Gli uni presero coraggio, e gli altri sebbene avessero gustato le primizie della vittoria per consiglio del Re Anaroeste stabilirono di tornare alle case loro, e porre in salvo l'immensa preda ammassata nel saccheggio, e poi accingersi scarchi e leggeri ad una nuova scorreria. Per cautelare meglio il cammino, essendo pratici i Senoni della strada, che avevano tenuto in addietro nel passare

all'Etruria marittima (1), ri diressero a questa An. di R. volta, d'onde avevano facile il tragitto agliav. l'E. V. Apuani ed alle parti, che oggi si chiamano della Lombardia. Emilio intanto li inseguiva alle spalle, aspettando l'opportunità o d'impedire, o di molestare almeno la ritirata. Volle il caso, che l'altro console C. Attilio nel venire dalla Sardegna sbarcasse colle Legioni a Porto Pisano, e che battesse la Strada Aurelia per condurle a Roma. Arrivato già era l'Esercito dei Galli in prossimità dell'antica Città di Telamone, allorchè alcuni foraggiatori incontrarono la Vanguardia del Console. Essendo stati arrestati scoprirono, che vicina era la loro Armata, e che avevano alle spalle il Console L. Emilio. Sorpreso C. Attilio dalla novità del fatto fece consegnar ai Tribuni le Legioni con ordine di avanzarsi sinchè lo permetteva l'opportunità dei posti. Avendo esso adocchiata una prominenza prossima alla strada, sotto la quale dovevano passare necessariamen-

<sup>(1)</sup> A torto l'Autore della Storia dell' Italia avanti il Dominio dei Romani T. IV. suppone, che i Galli uon avendo conoacenza topografica del paese seguissero il corso dei fiumi tracciando la pianura. Avvedutamente anzi tennero un tal cammino per avere libero da intoppi il passaggio agli Apuani loro Nazionali, ed i Senoni, che come ho notato replicatamente si erano inoltrati sino a Chiusi, ben sapeyano la Strada della nostra Maremma Sanese.

An. di R. te i Nemici, se ne impadronì colla caval-Av. P.E. v. leria. I Galli, che da principio ignoravano l'arrivo di C. Attilio, congetturarono, che nella notte fosse passato avanti L. Emilio per occupare i posti opportuni alla battaglia. Spedirono la cavalleria, e parte dei soldati armati alla leggera ad occupare quella prominenza; ma avendo inteso dai prigionieri, essere stata già presa da C. Attilio, con tutta prestezza fecero andar avanti la fanteria, che fu disposta in modo da far fronte ai nemici, ch'eran dinanzi e di dietro. Neppur L. Emilio sapeva di certo lo sbarco, e l'arrivo del suo collega dalla Sardegna. Ne fu assicurato dalla zuffa incominciata sul colle. Concepì allora speranza delle vittoria, ed affrettò la marcia alle spalle de'Galli, che si conobbero colti in mezzo. Sebbene la loro tattica di combattere fosse d'ordinare la fanteria a squadroni, pure nella fatal circostanza di doversi opporre a due Eserciti si dispose così tutta l'armata. ( Tav. V. ) Schierarono i Taurini ed i Boj (Num. 2.) di faccia a C. Attilio (Num. 14.): opposero i Gessati e gl'Insubri (Num. 3.) alle Falangi di L. Emilio ( Num. 12. e 13.): distribuiron poi la cavalleria in due linee alle ali della fanteria ( Num. 4. e 5. ), coprendola da una parte e dell'altra colle bighe e carriaggi ( Num. 6. e 7. ) In poca lontananza dai Galli Andi R. trovavasi un monticello, ove depositarono la Av. 1º E. V. preda del saccheggio, guardata da un distaccamento d'armati. ( Num. 9. e 10. ) Non poteva al certo darsi spettacolo più terribile e più animoso di questo. Si vedevano gl'Insubri, ed i Boj vestiti dei loro saioni listati d'oro, ed i Gessati per essere più spediti al combattere ignudi mentre le spine che s'incontravano folte nel campo della battaglia avrebbero intricate le vesti coll'armi imbrandite e collo scudo stavan avanti di tutti. Con tal ordine le armate Consolari e Galliche cominciarono l'attacco sul Colle, di cui si era impadronito Attilio ( Num. 15. ). Qui egli restò ucciso, e la di lui testa fu portata nel campo dei barbari. Non si perderono di coraggio i Romani: ressero con valore all'urto del nemico, e difesero il contrastato Colle, e sbaragliarono tutta la cavalleria. Le schiere a piedi erano già venute insieme alle mani. Combattevano tre eserciti: Trovavansi in mezzo i Galli, che tentayano d'inoltrarsi, e di rompere le squadre, che avevano di fronte, e non potendo rinculare, resistevano a quelle che aveyano alle spalle. Si sentiva echeggiare l'orrido squillo delle trombe, e delle grida della moltitudine in modo, che appena soffrir le poteva l'orecchio. Sostenner a lungo i bar-Tom I.

An. di R. bari l'azione con intrepidezza straordinaria,
527.
Av. P.E. V. avendo spiegato un ostinato valore nel contra225. stere la superiorità elle legioni dei Conseli

stare la superiorità alle legioni dei Consoli. Alla fine correndo a briglia sciolta giù dal Colle la cavalleria de' Romani urtò di fianco le file de' Ga lli, e spogliate delle ali restarono intieramente alla discrizione delle spade. Le schiere ch'erano state opposte ad Emilio furono rovesciate sull'ultime, che combattevano contro le legioni di C. Attilio, e da queste furono respinte addosso le altre, mentre preser la fuga i cavalli. La confusione e lo scompiglio s' impadronì degli animi, e dopo un ostinato e vivo combattimento la vittoria piegò al Console L. Emilio. Terribile fu il massacro. Quaranta mila de' Galli restarono distesi sul campo, e non meno di dieci mila si contarono i prigionieri, e tra questi Congolitano uno dei loro Re. Anaroeste altro Re, essendosi sottratto colla fuga in un luogo qui vicino, si uccise con i suoi compagni. Tale esito ebbe questa battaglia, che rese immortale nella Storia il nome di Telamone, nelle di cui vicinanze si trova il luogo del sanguinoso certame (1). Se

<sup>(1)</sup> Polib. Hist. Lib. 2. dalla pag. 132. alla pag. 139. Floro Hist. Libr. 2. Cap. 4. Folard Observations sur la bataille de Telamon T. 3. Hisioire de Polybe traduit de Grec par D. Vincent Thuillier. Micali l'Italia avanti il Dominio dei Romani, T. 1V. pelle note.

la vittoria distinse il valore del Console Emi-An. di R. lio gli accrebbe pregio l'atto generoso di Av. l'É. v. avere restituito ai Popoli dell'Etruria gli effetti preziosi, dei quali erano stati predati dai Galli. Quindi tornato colle legioni a Roma trionfò li 5. di Marzo dell'Anno DXXVIII, come è descritto nei Marmi Capitolini (1).

L. AIMILIYS. Q. F. CN. NEPOS. COS. AN. DXXIIX
DE. GALLE'S. III. NON. MART.

Tra le medaglie riportate di sopra (pag. 23) trovasi un Vittoriato coll'epigrafe L. AIMILI Q. F. PAPVS. Nel suo rovescio si vede carro trionfale tirato da quattro cavalli, sopra il quale sta in piedi la vittoria, che colla destra alza una corona allusiva a questo trionfo di Emilio dopo la battaglia di Telamone.

Sembra per altro incredibile essersi trovato chi abbia preteso contradire alla testimonianza di Polibio, di cui ho compendiato il racconto, col negare che vicino a Telamone seguisse quest'azione non inferiore a quant'altre sono riferite dalla Storia. Il Guazzesi seguendo Orosio (2), che scrive essere incominciata la

<sup>(1)</sup> Presso il Noris nei Cenotafi Pisani Diss. 1, Cap. :

<sup>(2)</sup> Histor. Pauli Orosii Libr. 4. C. 13.

An. di R. battaglia tra i Romani ed i Galli presso ad Av. I'E. V Arezzo, nella quale restò morto Attilio Console con ottanta mila soldati, suppose, avere esso tratta la notizia da qualche grave Autore, oppure da T. Livio, i di cui libri mancano sul proposito, e che la pugna avvenisse presso quella Città (1). Il Vettori all'opposto nella Descrizione del Viaggio di Annibale per la Toscana conviene, che l'Esercito Gallico nella ritirata dall' Etruria venisse a trovare la strada Aurelia, e che vi entrasse dentro intorno a Talamone, ma mette l'incontro coi Consoli Romani vicino a Populonia, e presso la Torre San Vincenti (2). È chiaro secondo i canoni della critica (3), che l'autorità di Orosio, Scrittore del quinto Secolo non può indebolire l'asserzione di Polibio a lui anteriore di oltre seicento anni, e conosciuto per il più esatto degli Storici, e che esaminandosi il passo di Orosio si scopre essere mutilo, ed aver confuso col fatto di Telamone il conflitto dell'an-

no CCCCLXX. tra i Galli, ed il Pretore L.

<sup>(1)</sup> Suppl. alla Dissert. sugli Anfiteatri degli untichi Rom. 53.

<sup>(2)</sup> Vettori pag. 88.

<sup>3)</sup> Honorat. a S. Maria Animadv. in Reg. Critic. Artis. . 13.

Cecilio, che appunto soccombè sotto le mura An. di R. di Arezzo con tredici mila Soldati (1). L'opi-Av. P.E. v. nione del Vettori è contradetta dal citato Polibio: essa non si può conciliare colle posizioni topografiche dell'accampamento dei Galli, che fecero congetturare essere passato avanti di notte tempo L. Emilio colle sue truppe, che avevan alle spalle; posizioni che convengono alla località di Telamone ed alla strada tenuta dai medesimi, che venivano a traverso della Val d'Orcia fra il mezzo di e l'Occidente (2) verso il littorale del Tirreno.

Eppure la terribile rotta di Telamone non Au di 550, estinse del tutto l'audacia di quei barbari. Av.I.E., V Manlio Torquato, e Q. Fulvio Flacco creati Consoli ardevan di brama di svellere la radice delle contese e scacciarli dall'Italia, o rilegarli fra i dirupi dell'Alpi, come i Liguri; ma la prosperità dell'armi non arrise sempre in egual maniera ai disegni dei Romani. Le legioni si sparsero sulle Terre dei Boj, e sforzarono gli spaventati popoli a sottomettersi. I Consoli tentarono di progredire: gl'infortuni però della stagione, le pioggie, ed il contagio ritardando la

<sup>(1)</sup> Polib. Hist, Libr. 2. pag. 130.

<sup>(2)</sup> Illustraz. II. în culce dell'Opera.

Andi R. spedizione, li trattenni ro oziosi (1). Ad onta Av. E. v. che allora non cor ispoi desse un esito fortunato all'intrapresa, l'ettenni in gran parte C. Flaminio, che ii vinso al firme Adda nel DXXX. Più d'ogni altro si distinse nel conquidere, ed abbattere i Galli M. Claudio Marcello. Valicate le acque del Pò portò la guerra nell'Insubria, dove sussisteva ancora l'ostinata loro ferocia. Furono di nuovo sbaragliati, e vinti con indicibile strage. Ucciso lo stesso Re Viridomaro, il Console prese Milano, e trionfando in Campidoglio presentò le di lui armi a Giove Feretrio, intorno le quali notano gli Storici essere state le terze ed ultime spoglie opime (2) dopo di Romolo consecrate a quel Nume.

An.di R. Tante sconfitte obbligarono alla fine gli in535.
PE.V.domabili Galli di soggiacere ai Romani. Celavano per altro in cuore il malcontento. L'odio
alimentava in essi la voglia di insorgere, e vendicarsi. Parve, che propizia si offrisse la sorte
nella venuta di Annibale, che erede dell'odio

<sup>(1)</sup> Polib, Lib, 2, p. 145, L. Floro Libr, 2, C. 4, Orosio Lib. 4, C. 8.

<sup>(</sup>a) Floro loc. cit. Spoglie opime diceansi quelle, che un Dace supremo riportava dall'altro Duce ucciso. Sigon. Fasti Cons. p. 46.

paterno contro il nome Romano aveva dato An. di R. nelle Spagne il funesto segnale di quella guer-Av.1'E.V. ra, che empì di uccisioni l'Italia, e fece impallidire la stessa Roma (1). Al suo arrivo non solo i Galli Transalpini, ma questi d'Italia ancora, e gl'Insubri specialmente si unirono subito alle falangi Cartaginesi. L'Emulo di Ercole (2) sceso dalle Alpi, che dividon l'Italia dalla Francia, aveva posto in rotta al Pò, ed alla Trebbia le Consolari legioni. Pieno di coraggio e superiore agli stenti, attraversando le Paludi, ch'erano nella Gallia Cisalpina prima di arrivare all'Appennino, a gran passi e d'improvviso dalla parte di Mugello peneti nell'Etruria (5). Già il Console Flaminio si tro-

<sup>(1)</sup> Polib. Hist. Libr. 3. p. 235. T. Liv. Dec. 3. Lib. 2. C. 4. Flori Hist. Libr. 2. C. 6. Corn. Nep. in Vita Hannib, paragrafo IV. Orosio Libr. 4. 9.

<sup>(2)</sup> Publio Scipione nella sua arringa chiamò Annibale Aemulus itinerum Herculis, alludendo all'opinione favolosa, che Ercole Greco avesse passato pel primo le Alpi.

<sup>(3)</sup> Ho adottato il sentimento del Ch. Guazzesi sul Viaggio di Annibale in Toscana. Se le paludi, delle quali fau parole Polibio e Livio fossero state di quà dall'Appennino verso il Fiume Aruo in Toscana, avrebbero fatto un ostacolo alle irruzioni dei Galli, che a un dipresso tennero la stessa strada di Annibale. Le parole di Polibio, qui per paludes in Tusciam duceret, hanno il significato, che traversando queste paludi si passava in Toscana. Si veda le Osservaz. Storiche intorno alcuni fatti di Annibale Num. 11. Strabone Geogr. Lib. V. contro l'opinione del Cluverio Ital Antiq. Lib. 3. e di Orosio Libr. 4. Cup. 9.

An.di R. vava accampato coll'esercito sotto le mura di 356. Av. PE. V Arezzo, intento ad arrestarne i progressi.

> Non era egli dotato delle qualità necessarie ad esperto Comandante. D' indole impetuoso ed irreflessivo pose a repentaglio se stesso, e l'Esercito. Annibale, che da scaltro aveva presa cognizione di lui, pronosticò la facilità di tirarlo negli agguati, che meditava. Per aizzarlo sempre più voltò l'armata verso Fiesole, e depredando i campi fertili del Valdarno, e della Valdichiana giunse sotto i monti del Cortonese. L'annunzio della devastazione, ed il fumo, che si sollevava dall'incendio cagionato da'Cartaginesi irritarono a segno Flaminio, che non resse all'indugio. Da Arezzo, ove si trovava l'esercito, lo inseguì al Trasimeno; ma chiuso senza scampo fra la montagna di Cortona, si dovè misurare con esito assai funesto. Quindici mila restarono vittima del ferro, ed il Consolo stesso perì nella mischia. Gli altri fuggirono, o caddero prigionieri (1). La nuova della sconfitta, e della morte di Flamminio empi di lutto la Città di Roma. Sì grande fu lo scoraggimento, che si avvisarono aver sulle porte le bandiere nemiche. In quel frangente

<sup>(1)</sup> Da Ovidio Libr. VI. Fastorum si rileva che la battaglia del Trassimeno successe li 23. Giugno 536.

il Senato creò Dittatore Q. Fabio Massimo, che An. di R. 436. di *Cunctatore* portò il nome. Ei potè rimette-Av. l'E. V. re in palla la vacillante fortuna della Repubblica.

All'infortunio del Trasimeno tenne dietro un inaspettato disastro. Durava il fuoco della guerra ancor nella Spagna, e Publio Scipione, che presiedeva all'Esercito della Penisola contava rimarchevoli vantaggi. Si doveva spedire colà viveri dall'Italia. Alcune navi cariche di vettovaglia avevan fatto vela da Ostia, allorchè nelle vicinanze del Porto di Cosa restarono prigioniere della flotta Cartaginese, che costeggiava il Tirreno. Senza dilazione Fabio fece allestire quante navi potè trovare nella Spiaggia Romana. Dopo averle armate di soldati, e degli alleati marittimi procurò la sicurezza del Littorale d'Italia (1).

Seguitavan a combattere con varia sorte le An. di R. due Armate, venute a fronte nella Campagnia, IV.I.E. v. quando la memorabile giornata di Canne rese di nuovo arbitro Annibale di Roma (2). Se egli sapeva profittare della vittoria, e dello scompiglio delle Legioni Consolari non v'ha dubbio, che in pochi giorni avrebbe portate le sue ban-

<sup>(1)</sup> Dec. 3. Libr. 2. Cap. 13.

<sup>(2)</sup> Libr. 2. Cap. 59. Orosio Libr. 4. Cap. 10.

An. di R. diere sul Campidoglio. Seppe vincere, e non co-537. Av. P. V. gliere il buon destro di un completo trion-10 (1). Anzi Capua, dove si trattenne a svernare coll' esercito, segnò l'epoca fatale della sua rovina.

An.diR. Nell'incertezza di queste cose si ebbe avviso
538.

Av.l' E v. del Console Q. Fabio di alcuni prodigi succeduti o raccontati per veri. Tra questi fu riferito essersi udito un grande strepito di arme
nel Tempio di Giove Vicilino situato vicino
a Cosa (2). Di sopra ho premesse alcune Investigazioni su questo Tempio, e sul titolo di
Vicilino dato a Giove (pag. 55.)

An. di R. Devierei troppo dal mio scopo, se volessi te542. V. ner dietro ai movimenti di due eserciti così
valorosi. Restringerò in breve grandi e stupende imprese. La Sicilia cadde in potere del Proconsole Marcello (3). Capua stretta di assedio si
arrese alle armi della Repubblica (4). Annibale, che fervendo di sdegno si era accampato
quasi sotto le mura di Roma (5), oltre d'avere

<sup>(1)</sup> Vincere scis Hannibal, victoria uti nescis: così fu rimproverato da Maharbalè suo Capitano (Dec. 3. Libr. 2. Cap. 61.).

<sup>(2)</sup> Dec. 3. Libr. 4. Cap. 53.

<sup>(3)</sup> Libr. 5. Cap. 26.

<sup>(4)</sup> Libr. 6. Cap. 9.

<sup>(5)</sup> Floro Libr. 2. C. 6. Orosio Llb. 4. C. 11.

sfidato in vano le turme del Cons, Fulvio Flacco Andi R. d'improvviso si trovò obbligato a ritirarsi nel-AviEV. l'angolo estremo d'Italia (1). Insorse intanto un disastro poco men che più funesto dell'aggressione di Annibale. L'ammutinamento fu desso delle trenta Colonie Latine. Esauste già da dieci anni d'uomini, e di denari, e da replicate leve, ed imposizioni non poteron comprimere le loro doglianze. Mandarono ambasciatori a Roma: francamente si protestò non aver le Colonie più mezzi da somministrare denari, e soldati. La sommossa conturbò il Senato a segno di far dire, essere perduto il Dominio di Roma. Di fatti il tristo esempio poteva essere d'incentivo alle altre. Si usò ogni tentativo per calmarle, ma l'ostinazione rese infruttuose le persuasioni. Diciotto però di queste cederono alle circostanze. Alle voci de' Consoli si esibirono pronte coll'avere e colle persone soccorrere gli urgenti bisogni dello Stato. Si contan tra le Colonie fedeli quella di Cossa degli Irpini, che avvertii già essere sovente confusa colla Cosa di Etruria, L'atto generoso meritò gli encomj. Furono ringraziati gli Ambasciatori alla presenza del Senato, e del Popolo, e si dichiarò, che le Colonie colla loro

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

An. 4 R. redeltà avevano ben meritato della Repub-548. Anti E. V. blica (1).

204.

Ma gli sforzi di Annibale, che avevano avuto un' esito sfortunato riceverono un più formidabile crollo dal progetto di Cn. Scipione, che copertosi di allori nella Spagna proponeva portare la guerra nel centro dell'Affrica. È vero. che l'idea di Scipione non incontrava l'approvazione di Q. Fabio. Quest'esperto politico dissuadeva l'impresa finchè l'Italia era avvolta nel tumulto dell'armi, e che aveva nel suo seno il possente suo nemico (2). Non ostante vinse il partito del giovane Guerriero. Aveva già espresso, che la spedizione Affricana non sarebbe costata neppur un denaro al pubblico Erario. Si rivolse ai Popoli della Etruria, che per mostrare benevolenza, e attaccamento ai Romani si portarono da generosi. Alcuni d'essi sono compresi nell'attuale popolazione dell'Etruria marittima, o le sono confinanti. Ottenne da quelli di Populonia ricchi del ferro e dell'acciajo delle vicine miniere dell'Elba il ferro per l'armamento delle navi: dagli abitanti di Roselle il legname per la costruzione dei Vascelli, e grandissima quantità di frumento pei viveri: dai Volterrani gli armamenti, e forni-

<sup>(1)</sup> Deca 3. Libr. 7. Cap. 18.

<sup>(2)</sup> Libr. 8, Cap. 44.

menti per le navi, e frumento: I Chiusini of- Andi R. frirono gli abeti per le navi: i Cittadini di Cere Av l'E.V. formento, e vettovaglie di ogni genere: i Tarquiniesi le tele per le vele: gli Aretini promisero trenta mila clipei, ed altrettante celate, pili, gessi, e lancie lunghe sino a cinquanta mila di ogni sorte, scure, falci, macinette, e vasi, ed altri instrumenti, quanti bisognassero a fornire cinquanta navi lunghe, e cento venti mila moggia di grano (1). Di qui apparisce quanto fossero floride e ricche l'Etruria, e la Marittima, che apprestarono un sì forte sussidio a Scipione . Superati alcuni lievi ostacoli, che lo trattennero nella Sicilia, diede le vele ai venti, c con prospera navigazione approdò ai Porti dell'Affrica colla sua Flotta (2),

L'arrivo di Scipione abbattè il fiero orgoglio An. di R. del Senato Cartaginese. Si previdde allora il Av. l'E. V. procelloso turbine, che sovrastava alla Nazione, and e si richiamò Annibale dall'Italia. È fama, che nell'udire l'inaspettato ordine di partire egli piangendo esclamasse: essere stato vinto non dai Romani, ma dalla malevolenza de'suoi Nazionali (3). Così dopo sedici anni, dacchè era

<sup>(1)</sup> Deca 3. Libr. 8. Cap. 47.

<sup>(2)</sup> Libr. 9. Cap. 29.

<sup>(3)</sup> Libr. 10. Cap. 20. Floro Libr. 2, C. 6, Orosio Libr. 4. Cap. 11.

An. di R. calato in Italia, avido di conquista, e dopo 549. V. averla veduta palpitare quasi esangue alla Trebbia, al Trasimeno, ed a Canne la lasciò senz'averla potuta soggiogare l'Implacabile Nemico (1) del nome Romano.

Sebbene fosse partito Annibale non si dissipavano del tutto i timori. Quasi li accrescevano
i pronostici di Q. Fabio. In mezzo alla perplessità dei pareri spuntò l'allegrezza dai rapporti
dell'Affrica, nei quali si enunciò, che rotto e
sbaragliato dal valore di Scipione quel veterano Condottiero si era rifugiato in Adrumeto.
Nulla più restava a Cartagine se non che implorare la pace. Si spedì Ambasciaria al vincitore,
da cui secondo il solito fu dettato il Trattato, Dure
al certo sembrar ponno le condizioni registrate
da T. Livio: La più importante feriva lo stesso
Annibale, che si domandava prigioniero (2).

An. di R. Ecco come l'instabile sorte si fece giuoco del 551.
Av. l'E. V. maggior de' guerrieri. Più volte il solo suo nome aveva fatto tremare Roma, ed ora lo pose in cimento di accrescere gloria de' suoi trionfi. Ma avvedutamente Ei si sottrasse colla fuga presso il Re Antioco in Asia (3).

<sup>(1)</sup> Loc. cit. et Cor. Nep. iu Han.

<sup>(2)</sup> Dec. 3. Libr. 10. Cap. 38. Cor, Nep. in Han. paragr. 4.

<sup>(3)</sup> Dec. 3. Libr. 10. Cap. 38.

Durando le trattative della pace comandò il An. di R. 551. Senato al Console T. Claudio Nerone, di passar Av PE. V. prestamente nell'Affrica (1), d'onde erano venute voci di ribellione. Nel salpare colla flotta di cinquanta Quinqueremi le acque del Tirreno fu investito tra il PORTO di COSA, ed il PORTO LORETANO da sì fiera burrasca, che ebbe gran timore di naufragare. Approdato salvo al Porto di Populonia, qui aspettò la bonaccia del mare per proseguire la sua navigazione (2).

Cade in acconcio una ricerca riguardo al PORTO LORETANO. Cluverio per quelli abbagli comuni agli Autori, che son lontani dai luoghi, dei quali trattano, e mancano di certe notizie proprie degli Indegeni, suppose avere scritto Livio, che la tempesta avvenisse inter Portus Cosanum, Scapritanumque (3) invece di Lauretanum, per non averne trovata memoria presso alcun altro Scrittore. Se il buon Fiammingo avesse percorso i Codici antichi dell' Istoriografo Romano consultati dal Drakembore per la celebre Edizione di Olanda nel 1746

<sup>(1)</sup> Dec. cit. Libr. 10, Cap. 40.

<sup>(2)</sup> Dec. e Libr. cit. C. 41.

<sup>(3)</sup> Ital. Antiq. Libr. 2. pag. 47. Nel testo di Livio è scritto: Inter Portus Cosanum, Lauretanumque atrox vis tempestatis etc.

An.diR. si sarebbe astenuto da una correzione, che non 551. Av. PE.V è favorita dalle varianti di alcun testo. Anzi il

primo ed il più antico volgarizzamento delle Deche, creduto dal Fabrizio lavoro di Ruggiero Ferrari, pubblicato poco dopo la invenzione della stampa lo conferma in questi termini: Intral Porto Cosano, et Loretano latroze forza de la tempesta del mare nata assalì il Console con grande paura (1). Inoltre è palese, che restando il Porto di Scapri, o Scabri (2) nella parte orientale del seno marittimo, oggi denominato Golfo di Piombino, sopra il quale esisteva Manigliana descritta nella Tavola del Peutingero (3), non sarebbono stati regolari i limiti tra i Porti di Cosa, e di Scapri, mentre prima si trovavano Porto Loretano, e Porto Trojano. Ne fa parola di quest'ultimo anche il Wesselingio nelle Annotazioni all' Itinerario di Antonino (4).

Ma ben facile è scoprire la posizione del Porto Loretano. Essa si offre allo sguardo in quel seno di mare, che resta sotto la deserta Torre della Trappola, e prossimo allo sbocco del-

<sup>(1)</sup> Ediz, di Roma del 1476, în fol, riprodotta în Venezia nel 1470 în fol, per Maestr. Antonio da Bologua.

<sup>(2)</sup> Al presente è chiamato il Portiglione.

<sup>(3)</sup> Tab. Peuting. Sect.

<sup>(4)</sup> Auton. Itin. pog. 497.

l'acque dell'Ombrone nel mare nella distan-An. di R. za di dodici miglia dal Porto di Telamone Av. P.E. V. secondo il citato Itinerario. A Porty Telamonis Umbronis Fluvius. M. P. XII. Nè improbabile mi sembra essere stato questo il luogo, dove Rutilio Numaziano volle smontare di nave, e ne fu impedito dai marinari. Nella bellissima sua descrizione precisa, che era alla bocca d'Ombrone, che nelle burrasche il comodo suo alveo apprestava sicuro asilo alle paurose Navi, e che piacevole era quella riviera (n).

Tangimus VMBRONEM, non est ignobile Flumen, Quod tuto trepidas excipit ORE rates: Tem fucilis pronis semper patet alveus undis, In pontum quoties saeva procella ruit; Hic ego tranquillae volui succedere ripae; Sed nautas avidos longius ire sequor.

Che se i vocaboli antichi dei siti suppliscono non di rado ai monumenti per additarne l'origine, la piacevole pianura circoscritta dal Poeta Francese conservando il nome di VALLE del LORETO conferma l'esistenza del vicino POR-TO LORETANO, e rivendica all'Etruria marittima un Porto sconosciuto nella moderna

(1) Itiner I. v. 168.

Tomo I.

Andi R. Geografia. Nella sua vicinanza restano tuttora i 551.

Av | E v ruderi del diruto Castello Kasta, com'è segnato nella Tav. del Pentingero, ed è situato sulla Prominenza detta Scoglieto.

È manifesto adunque, che si frequentava dai Naviganti questo Porto, e che abbandonato dalle vicende de' tempi soggiacque al totale interrimento. Nè è da meravigliarsi di ciò, e dell' essersi discostato dalla sua spiaggia il mare, conforme e avvenuto in altri lidi della Toscana. Essendo quel seno esposto alla forza del Sud-ovest, e dell'Ovest, e neglette le opportune riparazioni, era inevitabile il fenomeno, mentre i venti somministrano la causa dello scostarsi dell'acque (1) dal littorale. Ma si torni all' interrotto filo della Storia.

An di R. Sì lunghe e sì varie imprese della Repubblica
554.

Av 1 E.V. esaurivano il fior della gioventù, e pareva che
per fatale concatenazione il fine di una guerra
fosse la scintilla d'accender la seconda. A quella di Cartagine venne dietro subito la Macedonica contro il Re Filippo (2). Le Colonie più
di tutte seutivano il peso delle frequenti leve,

<sup>(1)</sup> Narduq i Lettera sopra il ritiramento del mare dalle Spingge di Toscina T. XLII. del Calogerà.

<sup>(2)</sup> Dec. 4. Libr. I. Cap. 3. Floro Libr. 2. Cap. 7. Orosio Libr. 4. Cap. 12.

che le spogliavano del nerbo de'Cittadini. Quel-An. di R.

10 di Narni, e di Cosa esposero le loro doglian-Av. 122. V.

20 ze al Senato. Rammaricavansi non avere l'in
108 tero numero de'Coloni, ed esservi intrusi este
119 ri, che si diportavano come fossero veri Colo
110 ni (1). Si ingiunse al Console L. Cornelio Len
120 tulo di deputare tre soggetti per esaminare

121 quest'affare: Il resultato fu, che si acconsenti

122 agli Oratori di Narni di accrescere il numero

123 de'Coloni, ma per allora non l'ottennero i Co
125 sani, che domandavano lo stesso (2).

Non cessarono dalle rimostranze. Alla fine si deliberò dal Senato di accrescere mille individui alla Colonia di Cosa, purchè tra essi non avesse luogo alcun di quelli, che fosse stato nemico dei Romani dopo il Consolato di M. Cornelio, e di Tito Sempronio (3). Sospetto, che nel testo debba leggersi dopo la Censura di M. Cornelio, e di T. Sempronio, che furono Censori nell'anno 544, quando avvenne l'ammutinamento delle dodici Colonie descritto di sopra.

Fu assai onorevole la spedizione di questa Colonia, la seconda dedotta dal Pop. Rom.

<sup>(1)</sup> Dec. 4. Libr. 3. Cap. 4.

<sup>(2)</sup> Libr. 3. Cap. 10. Sigonio de Antiq. Jure Italiae Cap. 5. del Libr. 2.

<sup>(3)</sup> Dec. Il. Libr. 3.

An diR alla Città di Cosa dopo LXXIV dalla prima, Av. FE. v Per testimonianza di Plutarco (1) ne venne incaricato T. Quinzio Flaminio, che nel seguente anno ebbe il Consolato, e poscia trionfò della Macedonia (2). Se ne perpetuò dai Cosani la memoria coll' avere battuto Medaglie d'oro, e di argento, riportate dal Golzio, e dal Mionnet (3). Nell'antica (Tav. I. Num. 7.) si vede figura togata, che cammina in mezzo a due Apparitori, sorta di Serventi, che davansi ai Magistrati di comando (4). Non credo ingannarmi, se nella figura togata ravviso T. Quinzio Flaminio. Nell' esergo ha l'epigrafe greca KOΣΩN. Sul rovescio è scolpita l'Aquila Romana, avente fra gli artigli la Corona Civica. Eguali in tutte sono le figure, e gli emblemi, e soltanto nella terza di quel conio manca il suddetto motto. (Serie delle Monete Autonome di Cosa Num. 3.).

An. di R. Non pare possibile, che dopo le passate vi-556. Av. l'E. v cende potesser aver più lena i Galli da tentar a jo: ribellioni contro la potenza, che in gran parte

<sup>(1)</sup> Grace, et Rom. Illustr. Vitae.

<sup>(2)</sup> Sigonius Fasti Consul. ad Ann. 555 et 559.

<sup>(3)</sup> Hub. Goltz. Fasti Magistr. et Triumph. Rom. Mionnet Description des Medailles Antiq, T. I. p. 97.

<sup>(4)</sup> Rosinius Antiq. Rom. Cap. 48.

gli aveva sottomessi. Eppure i Cisalpini, ed Andi R. i Liguri sollevandosi in massa obbligarono Ar. PE.V. Cornelio Cetego, e Q. Minuzio Ruffo, creati di fresco Consoli, a moversi colle Legioni. Cornelio tenne la strada diritta verso gl' Insubri: Q. Minuzio prese il cammino della Via Aurelia. Essendo giunto con l'Esercito a Genova incominciò la guerra coi Liguri: Avevano tentato i barbari di unire le loro forze, ma con accortezza i Consoli si divisero per attaccarli separatamente. Il partito, che presero, affrettò l'esito prospero della loro spedizione. I Liguri si arresero subito, e Q. Minuzio fece passare le sue truppe nel Territorio dei Galli Boj, che tergiversando sfuggiron l'attacco. Non fu così negli Insubri, e nei Cenomani. Si venne a marziale tenzone: Cornelio Cetego votò allora un Tempio a Giunone Sospita, se avesse riportata vittoria. Ei la ottenne completa. Trentacinque mila furono gli uccisi, e cinque mila settecento i prigioni; con essi si trovò Amilcare Cartaginese, che aveva comandato le armate Galliche, e da cui erano stati eccitati alla sedizione (1).

Non erano decorsi quattr' anni dalla sofferta

<sup>(1)</sup> Dec. 4. Libr. 3. C. 43.

An. di R. disfatta, che insorsero con nuova congiura gli
551.
Av.PE. V Insubri uniti ai Boj. Quasi al tempo stesso si eb191. be la notizia, che ventimila Liguri manomettevano i Campi di Luni, di Pisa, ed il Littorale
marittimo, e che altri quindici mila devastavano il territorio di Piacenza sino al passo del
Pò (1). Per soccorrere Pisa radunò Minuzio le
legioni in Arezzo, ed il suo collega Cornelio

Merula allesti l'esercito contro i Galli Boj.

La speditezza di Minuzio nel prevenir le turme di sessanta mila Liguri vicini a stringere d'assedio Pisa e l'Etrusche sua mura, che più non esistono, furono la salute a questa Città (2). Ei la occupò colla guarnigione essendo i nemici distanti non più che tre miglia. Si attendarono allora oltre il fiume Serchio, ed il Console schivando venire alle mani, li tenne a bada con piccole scaramuccie. Ma in fine fu inevitabile il misurare le forze in una pugna, che costò la vita a nove mila di loro, e fè voltare le spalle al rimanente. Inseguiti dalle vittoriose legioni videro piuttosto messe a ferro e fuoco le loro Ville e Castella di quel che arrendersi. Bensi tentarono coll'inganno quello, che non potevano col valore. L'inganno riuscì

<sup>(1)</sup> Lib. 4. Cap. 65, e Lib. 5. Cap. 3.

<sup>(2)</sup> Fanucci Storia de' Tre Popoli ec. T. 1.

a loro svantaggio: avendo avuto la peggio nel An. di R. secondo conflitto loro malgrado piegaron la te-Av. PE V. sta alla resa (1).

L'alternativa di si frequenti ribellioni, e la doppiezza dei Liguri avrebbe stancato la costanza d'ogni altra Nazione, fuorchè quella dei Romani. Siccome l'origine delle vertenze era nata dagli ostacoli, che frammettevano a chi viaggiava verso la Spagna, dove ardeva la guerra, e dalle ruberie, che praticavan per mare, e per terra (2), così credendosi protetti dall'asprezza dei luoghi, che abitavano, si facevan bessa di ogni trattato. Sin dalla battaglia di Telamone la Repubblica tenea valido presidio in Pisa quasi frontiera alle incursioni degli stessi Liguri, degli Apuani, degli Ingauni di Segestro, e de' Galli Boj, i quali avendo invasa la Etruria avevano spogliato i suoi Porti, e le sue Terre marittime (3). Cajo Flaminio tentò di togliere la cagione dei dissidi : Egli aprì per le montagne da Bologna ad Arezzo una Via Consolare, di cui adesso non apparisce vestigio (4). Proseguendo le rappressaglie di quei

<sup>(1)</sup> Deca Lib. 6. Cap. 41.

<sup>(2)</sup> Strabonis Geograph, Lib, IV. Flori Hist, Libr. 2. Cap. 3.

<sup>(3)</sup> Fanucci Storia dei tre Popoli ec. T. I.

<sup>(4)</sup> Dec. 4. Lib. 9.

An. di R. feroci Montanari, e le sommosse a mano ar-Av. l'E. V. mata Lucio Sempronio spinse le sue milizie sopra i Liguri Apuani, e ne trucidò una gran parte: arse, e saccheggiò le Castella, ed i Villaggi: appianò le boscaglie fino al fiume Magra ed al Porto di Luni, mentre collo stesso rigore furono trattati gli Ingauni dall'altro Console Apio Claudio (1). Non ostante con indomita cervice resinevano al giogo. Irritando da capo la Repubblica si affretta no l'ultimo esterminio. Fulvio Nobiliore venuto quà colle truppe (An. 594.) a guisa di fiere fè circondare dal fuoco i loro covacciuoli e li divampò (2). Q. Opimio poi (An. 509.) li smunse di tutto in modo, che restò appena fra essi tanto ferro, che bastasse agli offizi dell'agricoltura. Diversa non fu la sorte, che toccò ai Galli Boj (3). Dopo la giornata di Modena ultimata da Cornelio Merula a poco a poco caddero nell'annientamento, e la Gallia Cisalpina divenne Provincia Romana.

An. di R. Si fatte turbolenze complicate alle guerre

570.
Av. l'E. V. fuori d'Italia non distoglievano il Senato dal

1822. por mente agli affari politici dell'interno. Es-

<sup>(1)</sup> Deca 4. Lib. 9. C. 23.

<sup>(2)</sup> L. Flori Hist. Lib. 2. Cap. 3.

<sup>(3)</sup> Idem loc. cit.

sendo le cose quiete nell'Etruria si decretò An. di R. mandare una Colonia a Saturnia nell'agro Ca-Av I'E.V. letrano (1). Questa Città di origine Etrusca si pretende, che fosse denominata Aurinia essendo stato scritto da Plinio, che prima i Saturnini avevano avuto il nome di Anrini (2). Manca Aurinia nel Catalogo delle Città Etrusche compilato dal Mazzocchi (3), che trae l'etimologia di Saturnia dall'Ebraico verbo sater (esser nascosto). Ridicole son le notizie riportate dall' Alberti (4): per disprezzarle basta sentir allegate le Antichità di Beroso. Fu tal Colonia composta di Cittadini Romani, e la dedussero i Triumviri Q. Fabio Labeone, Calfurni Affricano, e T. Sempronio, e si assegnarono ad ogni Colono dieci jugeri di terreno. Esposi già il divario tra Colonia Romana, e Colonia Latina (pag. 3). Sigonio seguendo Festo (5) annovera Saturnia tra quei luoghi d'Italia che dipendevano dal Pretore Urbano, e da lui ricevevano annualmente un Prefetto, che ivi risiedeva a tenere ragione (6).

<sup>(1)</sup> Dec. 4. Lib. 9. Cap. ult.

<sup>(2)</sup> Hist. Lib. 3. Cap. 5. Saturnini, qui ante Aurini vocabantur;

<sup>(3)</sup> Dissert. Tyrren. Diatr. 6.

<sup>(4)</sup> Hetrur. Mediterran. p. 57.

<sup>(5)</sup> De Verb. Signif.

<sup>(6)</sup> De Autiq. Jure Italiac Lib. 2. Cap. 13.

An. di R. Le lapidi di questa desolata Città darebbero 570. Av l'E.V. alla Storia dell' Etruria marittima non poche notizie, che invano si cercano negli antichi Storici, se malconce, e spezzate non fossero state quà e là disperse. Ne riferirò due delle meno guaste, che mancano nell'Opera delle Antiche Iscrizioni Toscane (1). Si ricava da queste essere esistito in Saturnia il Collegio dei Seviri Augustali, instituiti dall'Imperatore Tiberio dopo la morte di Giulio Cesare, e che Cajo Didio (Celere) Tribuno della Settima Coorte esercitò tal Uffizio (2).

C. DIDIO . C ( EL . TRIBY
NO. COH. VII. . . . . . .

SEVIRI . ( AVGVSTALES
ET . PLEBS . ( SATVRN . OB
DIGN . ( SEVIR
POSVE(RVNT
L. D. ( EX. DD.

Mutila in gran parte è l'altra Iscrizione, le di cui parole sono corrose dal tempo, e fatte

<sup>(1)</sup> Gori. Inscript. Antiquae in Etruriae Urbibus extantes T. III.

<sup>(2)</sup> Nel T. XIX. delle Novelle Letter. dell' Ab. Lami trovansi queste due Iscrizioni, quasi inintelligibili, perchè mutilate nella Copia a Lui trasmessa. Ho supplito alla lettura con le parole chiuse nella parentesi.

incerte dalla qualità del sasso spugnoso. È scol- An. di R. pita su di un gran piedistallo di travertino figu-Av. l'E.V. rato da ambo i lati da due protomi togati, sui quali appariscono obliterate due altre Iscrizioni, nelle quali sono intelligibili le parole CALVISII e CALVISIO. Pare, che questo frammento alluda ad una deliberazione del Popolo di Saturnia di far espungere da Iscrizione posta da C. Didio a un Tempietto, o Statua in onore di Marte quella consueta formola espressa nelle sigle L. D. EX. DD. essere stato conceduto il luogo per Decreto dei Decurioni. Seguita quindi a narrare, convenire al decoro dello stesso C. Didio Tribuno e Seviro Augustale, che apparisca, essere stato conceduto spontaneamente dal Popolo, mentre nella sua Dedicazione aveva imbandito pubblico Convitto (1) ed avea dato la sportula di un Sesterzio per testa, e la dotazione di novemila Sesterzi Nummum (2), col di cui frutto nel di otto di Aprile, dedicato a Marte Arnate, accresceva il Sesterzio.

<sup>(1)</sup> Si veda in Pitisco Lex. Antiq Rom. Epulum e Sportula.
(2) Il Sesterzio minore equivalevan tre soldi e denari quattro della moneta Toscana. Dissert, di Benedetto Peggio intorno alla valutazione del Seste zio, e confronto delle Monete antiche Romane colle Fiorentine.

An di R. 570. Av.l' E.V 182.

| c. DIDIO , C                                  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
|-----------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|---|----|---|
| TR. VI VIRO                                   |  |  |   |   |  |  | • |   |   | FL | A |
| MINI                                          |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| MART                                          |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| AVGET                                         |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| SATVR                                         |  |  | • | • |  |  | • | • | • |    | • |
| EIVS . DIGNIT . SPON SVA                      |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| OB . CVIVS . DEDICATIONEM . EPVLVM            |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| ET . SPORTVLAM . SING . HS. I.                |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| ET . DOTEM , EIS , DEDIT ff. VIIII. N.        |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| EX . CVIVS . VSVRIS . DIE . VIII. APRILIS (1) |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| MARTI . ARNATI . ff. EIVS . AVGET             |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| PLEBS . VRBANA . CON . FREQ . ET . SPO (2)    |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
| EXPVNGATVR . LD. EX. DD.                      |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |
|                                               |  |  |   |   |  |  |   |   |   |    |   |

Merita osservazione l'epiteto ARNATI dato a Marte. Questo ci scopre, che AHARNA, e non Aurinia sarà stato l'Etrusco nome di Saturnia (3), e che Aharnini, e non Aurini

- (1) Qui deve supplirsi la sigla D oppure S relativa al Marti.
- (2) Nella copia del Lami sono unite in una sola parola CON-FREQ. da me divisa, giacchè non usata dai Latini, e congetturo, che debba leggersi. Plebs. Urbana. Consuluit. Frequens. Et. Spondet. Quod.
- (3) lu T. Livio Deca I. Libr, 10. Cap. 23. si trova Aharna Città. Plinio Libr. III. Hist. Nat. Regione VI. registra gli Arnati Arnates. Nou si controverte, ch'erano Etruschi. Se non si vuole ammettere che Aharna fosse l'antico nome di Saturnia, d'onde derivasse l'attributo di Arnati a Marte, non si potrà negare, che alluda forse a Marte Etrusco onorato dagli Arnati, dei quali parla Plinio.

deve sostituirsi nel testo di Plinio. Auche il An. di R. fiume Fiora fu detto Arnina, poscia Almi-Av. I<sup>E</sup>.V. ne (1), ed Armetina (2). Marte Arnate sarebbe stato il Nume dei Saturnini. Ebbe culto del pari negli Iguvini sotto il titolo di MARTE CIPRIO, o CVPRIO (3), di cui si scoperse in Gubbio nell'anno MDCCLXXXVI Tempietto con sua statua e lapide, che indicava essere stato restaurato da L. Iavoleno.

Quella placida calma, di cui godeva l'Etru-An. di R. 572. vien confermata dal silenzio degli Storici Av. 180. È vero, che perdute le Deche dell'immortal Padovano non han gli amatori dell'antica Storia se non che l'Epitome di quelle nei Compendj di L. Floro, di Eutropio, e di Orosio, i quali scrissero in tempi non favorevoli alle lettere. Non ostante essi non omettono i fatti più rimarchevoli, ed avrebbero a noi tramandati ancora quelli della Etruria, se ne avesse apprestata materia.

Nel ricordare la tranquillità di questa Provincia mi viene in acconcio la disamina della condotta politica dei due Popoli d'Italia, colla conquista dei quali sidilatò il dominio dei Roma-

<sup>(1)</sup> Anton. Itin. pag. 497.

<sup>(2)</sup> Tab. Peuting.

<sup>(3)</sup> Raughiasci Diss. nel T. 39. della N. Rac.

AndiR ni; gli *Etruschi* son questi, ed i *Galli Cisalpi*572.
AndiE v.ni. E allorchè nomino Etruschi, non si restrin180.
gano, dirò con Polibio, le idee al Tratto, che

da essi abitato conserva ad esso tal nome (1). No: si estendano a quel Popolo, che occupò la larghezza d'Italia da un mare all'altro (2).

Allorchè furono sconsitte le forze dei primi, e si ridusse in Provincia la loro Patria pare, che rinunziassero ad ogni sentimento di amor nazionale. La massa componente lo stato mai diè segno di scuotersi, e mai costrinse i suoi Conquistatori a ripetere le spedizioni per tenerla a freno. Vi furono delle rivoluzioni, ed esse si tentarono o da private persone o da qualche Città in particolare, ma non già dal Comune. Si potrà credere, essere ciò derivato dalla mollezza, e dalla voluttà, cui da gran tempo si erano abbandonati, e che avendoli effeminati li riduceva alla necessità di restar neghittosi. Si è scritto così (3): si condoni però all'entusiasmo dei Greci caricare gli altri di quei vizi, dei quali furono in gran parte maestri. Esistono in T. Livio le prove, che gli Etruschi resisterono quanto fu pos-

<sup>(1)</sup> Hist. Libr. 1. p. 127.

<sup>(2)</sup> Liv. Dec. t. Lihr. 5. infine.

<sup>(3)</sup> Diodori Bibl, Libr. 5. pag. 316. Athenei Libr. 4. p. 545.

sibile: che disputarono a palmo a palmo il An. diR. Territorio alle ostili irruzioni dei Romani: che Av. l'E. v. non si arresero alle prime battute, come necessariamente dovevano fare milizie molli per lusso: che sensibili all'onore, ed ai propri diritti si affrontarono con chi veniva a turbare la loro indipendenza. Che se restarono soccombenti, fu colpa della fortuna, che instabile gli abbandonò (1). Nè tale incolpazione può ammettersi per vera; avvegnachè i Romani costumarono mandare i loro figli alla Istruzione dei dotti di Etruria, e ne apprendevano la lingua, come poi praticarono in Grecia. E neppure l'altra sussiste, che gli stravizi spento avessero in loro il valore degli Avi, mentre ridicola sarebbe stata la tema del Senato, ed inopportuno lo spediente di prendere cento venti figli dei principali Aretini per ostaggi, atteso alcune voci equivoche di una sommossa in quella Città. A che pro di tanti precauzioni, se eran da poco i faziosi?

La fedel sommissione della Etruria non dipendè da tali cause, e neppure dalla penuria di mezzi atti a vendicare la civile sua libertà. Per testimonianza degli stessi Storici Greci e Latini dovizioso era il suo Territorio, e più

<sup>(1)</sup> Dec. 1. Lib. 9. Cap. 46.

Messina?

Au.di R. opulento lo rendeva l'industria de' suoi Abi-Av. l'E. v. tanti (1). Si è veduto, che Scipione nella metà del sesto secolo di Roma volendo accingersi alla seconda guerra Punica dalla sola Etruria trasse le munizioni. Ella gli somministrò il legname, il ferro pei vascelli, il telaggio per le vele, gli armamenti per le milizie, le vettovaglie per la flotta. Chi considera la sua posizione naturale, troverà, che i suoi Porti sul Tirreno, ed il suo commercio tenuto già coll'Oriente, e colla Grecia le apprestavano una gran facilità di provvedere al di fuori di valido appoggio qualunque sommossa avesse intrapreso. È noto ancora, che la perizia degli Etruschi nella Nautica li rendeva superiori alla conquistatrice, che da vent'anni dopo essersi impossessata del loro dominio appena cominciava a conoscere la marina. Vicini poi erano i Cartaginesi, che avevano occupate le Isole adjacenti. Non potevano coalizzarsi con essi, già indispettiti contro i Romani per l'invasione di

> Niente di questo tentarono. Altre ragioni adunque influirono a tenerli fermi nell'obbedienza. Analizzando lo stato politico della Na-

<sup>(1)</sup> Diodori Sic, Bibl. Hist. Libr. V. p. 316. Liv. Dec. 1. Libr. IX. Cap. 41.

zione è d'uopo confessare, che fioriva in un grado Andi R. distinto per civilizzazione, e coltura. Il politei-Av. F. v. smo, su cui fondavasi la Religion comune di tutti i popoli fuori dell'Ebraismo, era presso lei meno irragionevole di quello praticato tra le altre genti celebri dell'Antichità (1). Al certo le mistiche sue iniziazioni adombravan oggetti più sublimi delle sciocche favole de' Greci, e dei Latini (2). Qui crebbero le scienze, e le arti figlie del genio, e se la fama non mentisce, fu Omero suo ospite (3). Il sublime Poema dell'Iliade si conobbe tanto dagli Artefici Etruschi, che ne secero argomento delle sculture nell'Urne cinerarie, che si scavarono di tratto in tratto fuori dalle viscere della terra. In Etruria fu ammaestrato Pitagora (4), fondatore della setta Italica, che porta meritamente sopra le discipline dell'antica filosofia il primo pregio. In tal guisa scienze, lettere, e Filosofia si unirono insieme a regolare la morale, ed i costumi del popolo. La coltura dello spirito è appunto quella, che dà norma agli affetti dell'uomo. Le ingenue acti posseggono l'in-

Tomo 1.

<sup>(1)</sup> Denina Rivol. d'Italia T. 1. Libr. 1. C. 8.

<sup>(2)</sup> Epoche Etrusche p. 96.

<sup>(3)</sup> Passeri, L'Etruria Omerica. Tiraboschi Storia della Let. Ital. Y. 1.

<sup>(4)</sup> Maffei della Nazione Etrusca Tom. 4. delle O. L. p. 71. Tiraboschi loc. cit.

Au. di R. cantesimo di amansire un cuore, e forbirlo
572.
Av. l'E V della scabra rozzezza della natura (1). La bon180.
tà dell'indole, i sentimenti dell'onore hanno
lo sviluppo dall'educazione politica e morale.
Ecco le vere cause, che non immersero l'Etruria nei sanguinarj attentati delle rivoluzioni, e
la fecero conservar inviolabili i suoi trattati.
Non ebbe al certo da compiacersi molto della
generosità de'Romani: ma il popolo virtuoso
non consultò che i propri doveri per essere
fedele.

Ben diverso è il prospetto della condotta dei Galli. Questi incolti abitatori delle Celtiche rupi piombarono sulle Terre degli Etruschi di quà dell'Appennino un secolo e mezzo dopo i primordi di Roma (2). Uomini aspri, e feroci, tolleranti di fatica non conoscevano altro diritto delle genti, che quello della violenza, della predi e delle uccisioni (3). Spogliati di ogni disciplina, stranieri alle scienze, ed alle utili professioni (4) partecipavano della selvatichezza dei boschi, dov'erano nati. Que-

Ovid. Trist. Libr. 3.
 Artibus ingenuis, quarum Tibi maxima cura est,
 Pectora mollescunt, asperitusque fugit.

<sup>(2)</sup> Dec. I. Libr. 4. C. 35.

<sup>(3)</sup> Dec. I. Libr. 4. Plut, in Camilli Vita.

<sup>(4)</sup> Polyb, Hist, Libr. 1. p. 128.

sta li rendeva più ferini e più tristi (1). Simili An, di R. quasi ai bruti, coi quali dividevano il tetto, se- Av. E.v. guivano i trasporti dell'impeto, nè sentivano l'ascendente della ragione (2). Tutto adescava l'instabile carattere degli stessi barbari per rendere irrite e vane le convenzioni, e mancare alla fede, e violare i trattati (3) appena che avevano il buon destro di farlo. Qualora volessi estendermi su questo particolare, basterebbe numerare in Tito Livio dall'anno DXXVII al DXCIX le ribellioni e le tregue, le sconfitte e le paci, con cui tennero inquieti il Senato, ed i popoli confinanti, e provocaron le strag i. Rimarca il Sigonio, che in settantadue anni servirono i Galli a quindici Trionfi. Che se poi si riducesse a calcolo numerale tutta la loro gente uccisa e rimasta in schiavitù, si ingrosserebbe la somma a qualche centinajo di mille. Era tutto ciò indispensabile conseguenza dell'esfero loro genio, che riguardava con occhio indifferente le devastazioni, ed il massacro, e che nella guerra anelava al bottino. L'evidenza dunque dei fatti non può lasciare incerto il giudizio sulle cause, che allontanarono gli Etruschi, popolo civilizzato,

<sup>(1)</sup> Idem Libr. 1. p. 131. Flori Hist. Libr. 2. Cap. 4.

<sup>(</sup>a) Polyb. Libr. 1. p. 143.

<sup>(3)</sup> Idem Libr. 1. p. 130, et p. 147.

Av. di R. dalla libellione, e dalla indipendenza verso i

Av. l'E. v. Romani, e che concorsero a quelle frequenti

180. dei Galli Cisalpini, gente indisciplinata e
barbara.

An. di R. La tranquillità dell'Etruria si rendeva più 604. Vi invidiabile in un epoca, che il furor della guer-148. ra desolava la Città dell'Affrica, della Grecia, e delle Spagne. Formidabile era stata la lotta, che aveva stancato le Romane legioni nelle prime due guerre Puniche: breve, ed all'estremo crudele fu il periodo di quella, che terminò colla ruina di Cartagine. Si distinse il valore dei Romani non contro gli Uomini, che la difendevano, ma contro le sue mura. Oh spettacolo di compassione! Cadde distrutta dal ferro e dal fuoco dopo settecent'anni, dacchè era stata fondata, la Capitale dell'Affrica (1).

Se non furono rispettate le inviolabili leggi della umanità, nel suo massacro non andarono scevere le Belle arti da un funesto eccidio nella desolazione di Corinto. Non si comprende come i Romani, che non temerono divenire rapaci per impadronirsi di due mila Statue, che abbellivano l' Etrusco Volsinio ( Bolsena) (2) giungessero all'eccesso di lasciare in

<sup>(1)</sup> Flori Hist, Libr. 2. C. 15. Pauli Orosii Histor Libr. 4. Cap. 14. e Libr. 5. Cap. 1.

<sup>(2)</sup> Plinii Hist. Libr. 34. C. 8.

preda alle siamme le meraviglie dell'arte sen-An di R. z'averle prima sottratte. Arsero le insigni pit-Ar. 12E.V. ture de' Greci pennelli, e si seppelliron dalle ruine i portenti della scultura. Racconta peraltro Pausania, che le più squisite pitture, statue, e vasellami surono lo spoglio della conquista (1), e lo asserma anche Plinio. Noudimeno distrusse il suoco infiniti oggetti d'oro, d'argento, e di bronzo, che susi e mescolati si presume avere composto un nuovo metallo, cui si dà il nome di Corinto. È scritto da Floro e da Orosio (2); ma dagli Intendenti (3) si tiene in conto d'invenzione chimerica.

Fumavan ancora le ruine della sventurata An di R. Gid R. Città, quando l'Aquila latina dai lidi dell' Jo-Av. 15 V. nio si alzò a volo verso le rive del Duero (4).

Portava nel suo artiglio non l'olivo della pace, ma il fulmine della strage. Confessano gli stessi Storici Romani non esservi stata guerra più ingiusta di quella di Numanzia (5). Ressero per nove anni i suoi abitanti all'impeto di quaranta mila combattenti (6); fecero prodezze di

<sup>(1)</sup> Paus. Achaica Libr. 7. p. 149.

<sup>(2)</sup> Hist, Libr. 2. C. 16. Orosii Hist, Libr. 5. C. 2.

<sup>(3)</sup> Giornale Pisano Vol. 5, Num. 13.

<sup>(4)</sup> Fiume di Numanzia.

<sup>(5)</sup> Flori Hsit. Libr. 2, Cap. 18.

<sup>(6)</sup> Scrive Floro per annos quatordecim, ma non si concilia colla Cronologia.

An. diR. valore, e li costrinsero a vergognose capitola608.

Av. l'E. v. zioni. Toccò al vincitor di Cartagine (Sci144:

pione) ridurla agli estremi, che incontrarono
con esempio, che non ha pari. Consumata la
Città dal fuoco, e tolta a sè stessi la vita, lasciarono agli Invasori il trionfo dalle solitarie
mura.

Nell'intervallo dell'assedio di Numanzia è memorabile l'avventura del Console Ostilio Mancino nel PORTO D' ERCOLE, Ne parlano l'Epitome di Livio (1), Valerio Massimo (2), Giulio Ossequente (3), Paolo Orosio (4). Narrano, che essendo a lui toccato, fatto Console, proseguire quella spedizione si condusse a piedi da Roma a Port-Ercole, Nell'atto di entrare in nave senti dall'alto una voce, senza vedere d'onde uscisse, che gridò: Fermati Mancino. Sebbene lo atterisse, pur nondimeno salpò colla nave verso Genova. Qui cambiò di vascello, ma nell'entrarvi fu trovata grossa serpe, che in un subito spari via. La superstiziosa credulità de'pagani fece inferire a Valerio Massimo ed a Giulio Ossequente, che non avendo curato Mancino questi portenti perdesse infaustamente

<sup>(1)</sup> Libr. 45.

<sup>(2)</sup> Dictorum et Factorum memorabilium Libr. IX.

<sup>(3)</sup> Julii Obseq. de Prodigiis.

<sup>(4)</sup> Orosii Hist, Libr. 5, Cap. 2.

la pugna, e si arrendesse con disonorevoli patti An. di R. di R. ai Numantini: Orosio al contrario riconosce in Ar. J.E. v. quella voce una furberia del Console di aver posto in aguato qualcuno di sua confidenza, che così gridasse. Volle forse prevenire il sinistro esito, che si aspettava nell'attaccare quel Popolo, dichiarato per invincibile (1).

Sia comunque, noto a proposito, che i due citati Autori precisarono essere avvenuto il prodigio in Port'Ercole: In Portu Herculis cum conscenderet navim. Dai riscontri dei Critici si è conosciuto, che Giulio Ossequente ha raccolto singolarmente da Livio il suo Libro dei Prodigi, usando spesso ancora delle stesse parole (2), ed egual giudizio io penso potersi dare dell'Opera di Valerio Massimo, che dagli anticlii Storici estrasse i suoi nove Libri delli Detti e Fatti memorabili (3), mentre allora esistevano i cento quaranta Libri delle Deche. Ma così è, che T. Livio rapportando la fortuna di mare sofferta dal Console Claudio Nerone (4) specificò, che la buffera fu tra il Porto Cosano e Loretano. Or se quei due Plagiari delle Deche convengono nello scrivere, che il por-

<sup>(1)</sup> Flori Hist, Libr. 2. Cap. :8.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi Storia della Lett. Ital. T. 2. Libr. 2.

<sup>(3)</sup> Idem Op. cit.

<sup>(4)</sup> Deca 3. Libr. 10. Cap. 38.

An. di R. tento di Mancino successe in Port'Ercole, è si668.

Av. P.E. V. curo indizio, che altrettanto conteneva l'Auto144.

grafo Liviano, massime che l'Epitome, ed Orosio mentovano il fatto, sebbene non accennino
il luogo. Di quì si conferma ciò, che insinuai
nelle Epoche Etrusche (1) essere due Porti distinti il Cosano, e quello di Ercole, e non doversi tra loro confondere, come sostengon certuni, che leggono gli Autori nel frontispizio.

L'intreccio di alcune particolarità, che ri-663. Av.1'E.V guardavano l'Etruria marittima, colle imprese della Repubblica non permetteva staccarle, se io voleva riferirle con ordine. Le ho seguitate sin qui. Mancando adesso quest'anello di connessione, mi avanzo tosto alla Guerra Sociale, che interessò tutta l'Italia. Un progetto del Trib. Cajo Gracco di dare la Cittadinanza Romana ai Popoli Italiani fu l'incentivo di tanta turbolenza. Spento quell'u omo sedizioso, andaron a vuoto in allora i suoi disegni. I vantaggi però, che portava seco quel privilegio, solleticavan gli animi, e gli accendevano di maggior desiderio per ottenerlo. Si incalzò la domanda presso il Senato, cui non tornando bene il contradire apertamente, temporeggiava colla speranza. Non potè peraltro tergiversare

<sup>(1)</sup> Ep. Etr. pag. 69.

sì a lungo, che non si scoprisse la simulazione. Au di R. La legge intanto promossa da Q. Vario di sot-Av. l'E. V. toporre a processo coloro, che avevano promessa la civilità agli Italiani, strappò affatto la benda dagli occhi. Irritati i popoli da tanto indegno procedere, che gli opprimeva invece di favorirli, si strinsero in lega, e si sollevarono. In Corfinio, Città de' Peligni, fissarono la Sede dello Stato Comune, e le diedero il nome di Italica, e presero per loro stessi quello di Confederati Italici. Ad emulazione di Roma crearono Consoli due de'loro capi, Popedio Silone, e C. Papio Mutilo: elessero cinquecento Senatori fra i più notabili Partigiani, e fecero Pretori pel governo della Città federate. Batterono ancora Moneta. Di queste ne pubblicò una l'Orsino, che nel rovescio rappresenta otto persone: una sta col ginocchio a terra, e sembra afferrare quadrupede, alludendo al sacrificio, con cui le otto Comunità si strinsero in confederazione, poichè gli Antichi coesa jungebant foedera porca. Due altre di C. Papio Mutilo furono date alla luce dall'Olivieri (1). Da una parte si legge in caratteri Sannitici C. PAAPI, e nell'opposta MUTIL EMBRA-

<sup>(1)</sup> Dissert. sopra Pesaro, e sopra alcune Medaglie rarissime 1757.

An. di R. TVR (1). Dividendo quindi l'Italia quasi in Av. l'E. V. due Provincie, toccò a Popedio la parte da Otricoli sino al mare Adriatico: la parte Orientale, e del mezzo giorno a C. Papio Mutilo. Si vidde allora divisa l'Italia in due Repubbliche. Cominciarono le offensive, ed il funesto segnale fu la strage fatta in Ascoli di quanti si trovavano Romani senza perdonarla al Proconsole O. Servilio. Si dilatò in seguito la guerra in ogni angolo. Orribile ed aspra la resero il numero degli Aleati, la loro ferocia, trattando una causa, che era la propria. Si meditò farli attaccare dalle milizie Romane in diverse parti per indebolirne le forze. Porzio Catone si spinse contro l'Etruria: Gabinio assali i Marsi: Carbone i Lucani: Cornelio Silla i Sanniti: Gnèo Pompeo gli Ascolani. Nell'alternativa dei partiti or vincitori, or vinti restarono devastate Otricoli, Agromento, Fiesole, Carsoli, Rieti, Nocera, Bicenza, Città unite alla Lega. Ad onta però di tante uccisioni prevalevano gli Italici. Disfatte le coorti del Console Rutilio, egli stesso fu ucciso. L'altro Console Lucio Cesare, rotto in battaglia, e vedendo il vantaggio, che da ogni

<sup>(1)</sup> Imperator. Il raddoppiamento dell'A viene dall'uso Latino nelle sillabe lunghe.

parte prendevano i Ribelli promulgò una Leg-An.diR. ge, con cui si ammettevano alla Cittadinanza Av.l'E.V. Romana quelli Popoli, che non si erano sollevati. Fu questa la celebre Legge Giulia, che portò per un poco la calma alla misera Italia. Riuscì utile l'espediente. Alcune città abbandonando la Confederazione di Corfinio tornarono al partito di Roma: altre deponendo le armi trattarono accomodamento colla Repubblica. Ed in vero d'indi in poi la Lega Italica andò sminuendo di giorno in giorno. L'amnistia in fine, ed il Decreto di Cittadinanza ai popoli dell'Italia, che avessero deposte le armi, spense del tutto la ribellione. Nell'anno adunque 665. (87. Av. l'E. V.) tutti gli Abitanti d'Italia in vigore della citata Legge Giulia furono a parte dei diritti della Civilità Romana, ed inscritti alle otto Tribù aggiunte di nuovo alle antiche trentacinque(1).

È oscuro affatto in quale delle Tribù la Colonia di Cosa e suo distretto avesse il voto, e neppure apparisce da alcun monumento in quale delle antiche trentacinque dasse il suffragio, dacchè le otto recenti furono annume-

<sup>(1)</sup> Si vedano pel contesto Velli Pater. Hist. Libr. 2. L. Flori Hist. Libr. 5. C. 18. Orosii Hist. Libr. 5. C. 7. e 8. Sigonius de Antiq. Jure Italiae Libr. 3. Cap. 1. Freinshemius Supl. in Dec. T. Livli Libr. 31. 37. 38.

An. di R. rate a queste nell'anno 669. (Av. l'E. V. 83.)
663.
Av. l'E. V. dal Console Cnèo Carbone.

Sebbene apertamente affermino L. Floro ed Orosio aver avuta parte gli Etruschi nell' Italica Confederazione, pure sembran di altro sentimento il Sigonio (1), ed il Denina (2). Mi giovarebbe aderire a tal opinione, adattata al carattere pacifico e docile attribuito ai medesimi. Mà nè il passo di Valerio Massimo rapporto all'Etrusco Spurina (3), nè i supplimenti del Freinshemio a T. Livio (4) ponno dar una mentita al primo di quegli Storici, che di proposito ci ha conservato le circostanze di questa guerra. In chiare frasi egli asserisce aver insistito le Etrusche Città, i Latini, ed i Sabini per la cittadinanza (5), e di essersi sollevati contro Roma sua madre il Lazio, il Piceno, l'Etruria, e la Campania (6), ed insieme tutta l'Italia. Difficilmente poi si con-

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Delle Rivol, d'Italia T. I. Lib. 2. Cap. 5.

<sup>(3)</sup> Lib. 4. Cap. 5. Della verecondia .

<sup>(4)</sup> Loc. cit.

<sup>(5)</sup> Cum jus Civitatis, quam viribus auxerant, Socii (Etrusci, Latini, et Sabini) justissime postularent,, Flori Hist. loc. cit.,,

<sup>(6)</sup> Cum omne Latium, atq. Picenum, Etruria omnis atq. Cumpania, postremo Italia contra Matrem, ac parentem Urbem consurgerent. Idem loc. cit.

cilia l'alienazione dell'Etruria dalla Lega colla An. di R. marcia di Porzio Catone, che quà inoltrò le Av. J'E. V. sue milizie, e col guasto sofferto da Fiesole.

Tutto ciò vien confermato da Orosio, le di cui parole non lasciano dubbiezza così volgarizzate dal Lancisa (1). « In questo tempo Porzio Catone Pretore mandato contro gli Estruschi, e Plozio Legato contro gli Umbri molto sangue doloroso sparsero, e facendo dura battaglia, insieme con garnde battaglia vinsero ».

Poco durò la calma dopo la legge Giulia: An. di R. 663. Covava la Repubblica nelle sue viscere un malav. l'E V. maggiore. Mario, e Silla, dei quali è incerto se maggior sia la lode pel valore, o il biasimo per le atrocità aprirono la serie alle luttuose vicende. Principiarono le funeste gare dalla guerra già stabilita contro Mitridate, Re del Ponto. A Silla fu assegnato dal Senato il comando di questa spedizione. Adontato Mario di essere stato posposto col favore del Tribuno Sulpizio fece trasferire dal popolo nella sua persona l'esecuzione dell'impresa. Si venne alle rotture accendendosi il fuoco delle fazioni, che

<sup>(1)</sup> Paolo Orosio tradotto per Giovanni Guerini di Lanciza. Libr. 5. Cap. 7.

An. di R. non fu spento da tanto sangue cittadinesco.

Av. E. V. Irritato Silla dall'ingiuria spinse le sue legioni

86. contro di Roma, e venne alle mani cogli av-

contro di Roma, e venne alle mani cogli avversari dentro le mura stesse della Città. Avendoli abbattuti, s' impadroni del Campidoglio. Mario allora si salvò fuggendo sotto le mentite spoglie di schiavo. Dichiarati nemici della patria con Decreto del Senato Esso, ed i suoi partigiani errò di lido in lido misero e tapino per iscampare la vita. Alla fine da Minturno, nella di cui palude immergendosi ignudo si era sottratto ai feroci Sillani, che lo inseguivano, e dove risparmiato gli aveva la morte l'impaurito Cimbro, approdò all'Affrica. Ma appena era egli sbarcato, che dal Pretore Sestilio ebbe l'intimazione di partire. Offriva al certo lagrimevol oggetto il vedere scacciato da quelle barbare spiagge un uomo, che per sei volte goduto aveva gli onori del Consolato, che trascinato avea avanti al suo carro il vinto Re Giugurta, che celebre era stato pel trionfo dei Cimbri, e dei Teutonici. Mostrava egli il disinganno delle umane grandezze. Se non che le differenze tra i Consoli L. Cornelio Cinna, e Cnèo Ottavio poterono cambiare il tristo tenore delle sue disgrazie, e dare a' suoi fautori un mezzo per invitarlo al ritorno in

Italia. L'implacabile suo competitore L. Sil-Andi R. la guerreggiava in Grecia contro il Re Mi-Av. l'E. v. tridate. Le contese dei Consoli fatte comuni agli ottimati ed al popolo non si fermarono nelle parole, ma provocando le spade sin nella Curia scacciarono dalla Città Cinna, ed i suoi Partigiani, che furono soccombenti. Ai voti di questi espressi a Mario uni anche le sue preghiere l'offeso Console, che scorrendo le Provincie radunava armi, ed armati. Sebben prevedesse nuovi pericoli, questi non sgomentarono il cuor di Mario, e alfine si decise. Prese in sua compagnia mille uomini parte di cavalleria Mauritana, e parte di quei fidi Italiani, che lo sopraggiunsero in Affrica, dove inaspettatamente aveva trovato suo figlio, che si era sottratto alle frodi del Rè de' Numidi. Date le vele ai venti con tal equipaggio venne a sbarcare nel Porto di Telamone (προσραλών Τελαμών Λυρργνίας. Plut. T. I. p. 429.). Smontato di nave fece pubblicare, che metteva in libertà i servi. Mossi gli abitanti dalla rinomanza, e dall'antica gloria dell'Ospite, non menchè gli Agricoltori, ed i Pastori dei contorni concorsero a gara al mare per vederlo. Indotti i più giovani ad arrolarsi ne raccolse in pochi giorni una sì gran quantità, che ne riempì quaranta Navi. Esibi allora i suoi

An. di R. soccorsi a Cinna, che non fu lento ad affret-666. Av. I E. V. tarlo andar contro Roma (1).

> Le addotte circostanze fan conoscere, che per qualche tempo durò il soggiorno di Mario in Telamone. Gli fu necessario un conveniente spazio pel reclutamento dell' esercito, che dallo Storico Rollin si fa ascendere a sei mila uomini (2). Non pare molto credibile la giuntarella, essergli riuscito più facilmente » in quanto che riceveva tutti coloro, che a lui si presentavano, per fino gli schiavi, ai quali dava la libertà ». Il Biografo Greco tradotto letteralmente precisa, « che approdato (Mario) a Telamone d'Etruria pubblicar fece che metteva in libertà i servi, e concorsi al mare essendo trattivi dal famoso nome di lui, gli Agricoltori, ed i Pastori al d'intorno, che liberi erano, egli indotti ad arrolarsi i più vegeti, ne raccolse in pochi giorni una sì gran quantità, che ne riempi ben » quaranta navi ». L' esattezza di Plutarco doveva rispettarsi dal Rollin. Non mi maraviglio, se copiando le rancide Cronache del

<sup>(1)</sup> Pel coutesto si vedano L. Flori Hist. Lib. 3. Cap. 21. Orosii Hist, Libr. 5. Eutropii Libr. 5. Plutarchi Vitae in Mario etc. T. I. pag. 429. Pompei Volgarizzamento delle Vitae Plutarco T. IV. p. 195. Valerii Maximi Libr. 1. C. 4. Libr. 2. C. 2. e Cap. 5. Appiani Alexandrini de Bello Civili Lib. XXX.

<sup>(2)</sup> Rollin, Storia Romana T. XIII. p. 281. ediz. di Siena

Tarcagnotta (1) abbia trasformata la frase gran An. di R. quantità in sei mila uomini, e la scelta deiav. l'E. v. più vegeti, e gli uomini che liberi erano in una colta alla rinfusa di tutti coloro che a lui si presentavano perfino di schiavi, mentre maliziosamente ha taciuto il nome del Porto di Telamone, ove sbarcò Mario. Certo vicino al Porto di Telamone non avevano avuta troppo buona ventura i Galli. Rimarchevole è l'altra particolarità aver armato in Telamone quaranta Navi. Considerando lo stato di Mario nell'Affrica, ove gli erano tesi aguati dal rè Hiempsala, e d'onde furtivamente parti non più che con mille uomini (2), è fuor d'ogni dubbio, che qui ebbe gli ajuti necessarj a un tant' armamento. Nè poteva essere diversamente. La Toscana tutta fu sempre del partito Mariano. Questa, e non i schiavi, ai quali dava la libertà, concorse a fornirlo di validi soccorsi pella spedizione, alla quale si accingeva. Riuscì peraltro funestissima a Roma, ed all' Italia, nella quale bollivan sempre i discordi partiti. In un momento risuonarono in ogni angolo le vendette, le stragi, conse-

Tom. I.

<sup>(1)</sup> Della Storia del Mondo Libr. XXXVI. p. 598.

<sup>(2)</sup> il testo greco di Plutarco esprime " non amplius mille existentibus ...

An. di R guenze fatali delle guerre di opinioni. Morte
666.
Av. PE.V al fine tolse di vita lui, che per la settima volta
86.
godeva del Consolato (1), ed arrestò alquanto
sì atroci carnificine.

Pare, che le terribili tragedie, dalle quali rifugge l'umanità, prendessero pausa, per essere poi replicate con più detestabili eccessi. Lucio Silla tornando dall'Oriente, e vinti i Sanniti, allargò il freno alla sua crudeltà. Ei volle esterminato affatto il partito di Mario. Si riguardò come inespiabile delitto l'aver avuto con questo ospitalità, e aderenza. Cento mila Cittadini caddero vittime sotto la scure dell'atroce Dittatore, che tal nome per arroganza allor prese . Nè agli uomini soltanto estese il furibondo sdegno; lo sperimentarono le Città, i Municipj, le Colonie, sospette di aver dato aiuto a' suoi emoli. Quali più, quali meno ebbero a portare i danni gravissimi di questa guerra civile: Altre furono smantellate: altre distrutte in maniera, che stimò far grazia a quelle, cui tolse la cittadinanza, e confiscò le terre, o spianò le cittadelle. Più d'ogni parte d'Italia l'Etruria fautrice di Mario soggiacque alle vendette di

<sup>(1)</sup> Mario morì li 13. Genuajo dell'anno 667. di Roma. Sigon. in Fast. Con. 260.

quegli. Furuno diroccate Fiesole, Arezzo, Cor- Andi R. tona. Populonia, ove esisteva la famosa Statua Av. l'E. V. di Giove, lavoro Etrusco, rimarchevole per essere fatta di legno di vite (1) fu ridotta quasi un macchio di sassi, risparmiando i soli Tempi, come la trovò Strabone, allorchè sbarcato nel suo Porto (2), salì a vederla (3). Telamone, dove aveva raccolte armi, navi, milizie, e dov'era stato ricevuto con plauso, subì un peggior trattamento. Plutarco nella Vita del Dittatore annebbia col silenzio la sua barbarie, e l'eccidio delle Etrusche Città; ma in quella di Mario traspira il motivo nell'attaccamento alla fazione Muriana. Eppure si coniarono medaglie alla memoria del sanguinario Despota segnate coll'epigrafe (4) di Felice - L. SULLA · FELIX · DIC -, ed Egli stesso inerme, deposto il comando, si presentò nel pubblico foro, pronto a rendere conto del suo governo, senza che alcuno ardisse aprir bocca. Di questo però si maravigli chiunque non abbia avvertito in Apiano Alessandrino, che prima dell'abdicazione aveva Egli repartite in

<sup>(1)</sup> Plin; Hist. Libr. 14. Cap. 4.

<sup>(2)</sup> Porto-Baratto.

<sup>(3)</sup> Geograph. Lib. V. p. 155.

<sup>(4)</sup> Venuti ,, Nomis. antehac inedita ex Gazophylacio le Froy ,, Nom. l. Au. Tab. I.

70.

An. di R. tutta l'Italia quarantasette legioni di soldati, Av. E.v le spade de'quali garantivano la di lui di-80. fesa (1).

An, di R. Non erano più tra vivi i capi delle fazioni, Av. E.v. essendo morto anche Silla (2); ma non inarridirono così presto i germi delle discordie ambiziose. Sembrò che Emilio Lepido fosse stato sottratto alla fatale proscrizione per conservarlo alla pubblica ruina. Ottenuto col favore di Pompeo il Consolato, macchinò subito abolire gli atti di Silla: Catulo suo collega si oppose a tal novità, che avrebbe eccitate gran turbolenze. Ripullularono i contrasti, ed il Senato obligò i due Consoli a non avanzare i puntigli sino alla vendetta dell'armi. Tacque per allora il fazioso, che si ritirò nella Etruria, d'onde dimentico delle sue promesse mosse le sue legioni contro di Roma. Non la trovò indifesa. Il Collega Q. Catulo, e Pompeo, partigiani della memoria di Silla, disposte le squadre a Pontemolle, ed al Gianicolo, lo incontrarono armati. Non potè esimersi

<sup>(1)</sup> Pel contesto Vedi. Flori Hist. Lib. 3. Cap. 21. Appiani Alex. de Bello Civili, Vellei Paterculi Historia Libr. 2. Plutarchi Vitac in Mario et Sylla, Orosii Hist, Libr. 5. Eutropii Epitome Lib. 5.

<sup>(2)</sup> Silla mori nella sua casa di Campagna nel 673. Sigon. low. cit.

dalla battaglia, ed il Campo Marzio fu-lo stec. an di R. cato del civile combattimento . Essendogli Av. I E. V. toccata la peggio si ricovo nuovamente nella Etruria. Una sola sconsitta non bastò a torgli le speranze di ciò, che meditava. Avventurò pertanto tornare coll'Esercito verso Roma, ed a domandare un secondo Consolato negli immiminenti Commizj. Ma i dispacci della battaglia di Modena, favorevole a Pompeo, che lo avvertivano della morte del suo Luogotenente Marco Bruto, lo costrinsero retrocedere. Con decreto del Senato fu dichiarato pubblico Nemico, ed inseguito dal Proconsole Catulo, essendo disposto ad imbarcarsi per andar fuori d'Italia, ebbe il nemico alle spalle. Fu d'uopo tentare la sorte delle armi, e nella spiaggia di Cosa venner a fronte i due eserciti. L'azione riuscì colla perdita dalla parte di Lepido, che cercò salvar sè, e le truppe disordinate, facendo vela in Sardegna (1). Da Eutropio si rileva (2) che tutti questi fatti avvennero nell'estate dell'anno DCLXXVII.

In mezzo a sì critiche vicende le città di Cosa e di Telamone, ed i luoghi adjacenti furono esposti alle incursioni dei due partiti, e delle

Districted by Google

<sup>(1)</sup> Pel Contesto si vedano gli Autori citati nelle nete precedenti.

<sup>(2)</sup> Entropii Hist. ad hone annum.

An. di R. Legioni, ora fuggiasche, ora vittoriose, che Av. P.E. v. battevano la via Aurelia. Mancano i documenti su questo particolare. I Compendi, che restano della Storia, accennano solamente i fatti più interessanti, ed omettono i luoghi. Il Greco Apiano, che si estese sulla Guerra Civile, nella sua verbosità serve più alla milizia, che alla materia proposta. Da un passo però dell' Itinerario di Numaziano, risplende qualche raggio di luce all'oscurità delle cose. Egli nel descrivere la sua Navigazione pel Tirreno inserisce la relazione dei luoghi, dov'era approdato, e che aveva veduto di lontano. Fra le altre notizie ci fa sapere, che passando PORT-ERCOLE le vestigia dei distrutti Paesi fecero cadere il discorso sulla precipitosa fuga di Lepido in Sardegna sconfitto dal valore di Catulo nella prossima spiaggia di Cosa.

> Inter Castrorum vestigia sermo retexit Sardoam Lepido praecipitante fugam. Littore namque Cosae cognatos depulit hostes Virtutem Catuli Roma secuta Ducis (1).

Ma i luoghi situati di prospetto a Numaziano, che veniva da Centocelle (2), sono Gravisca,

<sup>(1)</sup> Rutil. Claud Numat Itin. 1. v. 148.

<sup>(</sup>a) Civitavecchia.

Cosa, la Subcosa, Montargentaro, e Telamo-An. di R. ne (1). Se questi fecero promovere il di lui di-Av. f.E.v. scorso, e quello de' Compagni, è naturale conseguenza, che la Civile Guerra, della quale Lepido era stato fervido Promotore, avesse cagionato quelle ruine. Indirettamente lo asserisce anche L. Floro. Egli è che scrive, essere stata allora saccheggiata la Etruria con maggior crudeltà di quel che avessero fatto Pirro, ed Annibale (2).

Le descritte violenze avevano recato maggior rovina all'Etruria la più vicina a quei torbidi. Chi prestasse orecchio ad alcune memorie di C. Gracco inclinerebbe a credere, che avanti ai dissidj civili fosse decaduta dal primitivo suo stato. Lasciò egli scritto, che il più fosse stimolo a Tiberio suo fratello di proporre la Legge agraria venne dall'Etruria marittima, da lui veduta, nel passare per andare

(1) Inde Graviscarum fastigia rara videmus
Quas premit aestivae saepe paludis odor.
Cernimus antiquas nullo custode rainas
Et desolatae Moenisa foeda Cosae.
Haud procul hinc petitur signatus ab Hercule Portus;
Vergentem sequitur mollior aura diem.
Tenditur in medias Monsargentarius undas,
Ancipitique jugo caerula curva premit.
Idem v. 140. 1/3.

(2) Flori Hist. Libr. 3. Cap. 21. Atrocius Pyriho et Anuibale Campaniam, Etrurianque populantur.

Google تا اسوال

An. di R a Numanzia, priva d'uomini liberi, e piena
676.
Av. l'E. v di schiavi, che a profitto dei Patrizi lavorava76.
no queste Terre (1). Sarà vera l'osservazione

no queste Terre (1). Sarà vera l'osservazione di quel Tribuno; è peraltro smentita dagli eventi posteriori. E a dir vero, si è trovato, che Mario approdando a Telamone raccolse in pochi giorni gran quantità di giovani venuti dai contorni, e fra non molto apparirà, che L. Domizio Enobarbo scelse alla città di Cosa molti nobili giovani da spedirsi a Marsiglia in qualità di suoi Deputati. Un paese vuoto d'uomini liberi non avrebbe somministrato nè l'una nè l'altra risorsa. Ma è noto artifizio di chi medita rivoluzioni esagerare i difetti del sistema preso di mira, e lusingare con un secolo d'oro le riforme compagne sempre della popolare Anarchia. A ciò tendevano i due sediziosi Gracchi, ed il loro linguaggio per la legge Agraria somiglia molto quello dei nostri Filosofi per la Umanità (2). Non nego già, che disprezzata la Legge Licinia, da cui si limitava la quantità de' poderi a ciascun Cittadino, le grandi Tenute non avessero cominciato a indebolire la floridezza dell'Italia, ma non fu questa la sor-

Dag and by Google

<sup>(1)</sup> Plutarchi Vitae in Grachis.

<sup>(2)</sup> Si veda l'Operetta dell'Ab, Roberti Annotazioni sopra l'Umanità del Secolo XVIII. Bologna 1785.

gente funesta del male. Si legga il Proemio An. di R. della Guerra Catilinaria, in cui è pennelleg-Av. E.V. giato il quadro di questi tempi, e poi si decida diversamente. Stringendo in poco ciò, che ivi si espone (1) stabilisco, che il cambiamento dei costumi e dell'essere politico di Roma, la smoderata avarizia unita alla profusione del lusso, e la mancanza delle antiche virtù resero inevitabile la sua rovina. Tali cause apprestaron incentivo a Sergio Catilina per disegnare la detestabile congiura, il di cui scopo era distruggere tutto, ed impadronirsi del pubblico tesoro (2). I di lui complici non furono della vil plebe: furono uomini dell'ordine Senatorio, ed Equestre, e non pochi principali delle Colonie e dei Municipi. Se aderi a lui l' Etruria ben chiara ne è la ragione. Impoverita, ed offesa di aver perduto sotto la Signoria di Silla i campi, e gli averi non poteva non essere vaga di (3) innovazioni.

Differente principio non si assegni agli scom. An. di R. pigli di Cesare, e Pompeo il Grande. I vincoli Av i E. v. di amicizia e di sangue, che strinsero fra loro, <sup>59</sup> e nei quali ebbe parte Crasso il più cospicuo

<sup>(1)</sup> De Bello Catil, paragr., VI. VII. VIII. IX.

<sup>(2)</sup> La Medaglia riportata pag. 17. è della Fam. di Catilina.

<sup>(3)</sup> Salustii Hist. Flori Hist. Libr. 4. C. 1. Orosii Hist. Libr. 6. Cap. ult,

An. di R. de'Romani per le dovizie, diedero l'esempio 693.
Av. l'E. V. di un Triumvirato, che rinnovato più tardi ro59. vesciò la Repubblica. Diviso il Dominio in tre porzioni, Cesare occupò le Gallie, Crasso l'Asia, Pompeo le Spagne. Ma l'ambizione di primeggiare non soffre compagno. Restaron per allora sopite le discordi gelosie, che poi sorsero con maggiore esplosione.

Intanto l'interrotto commercio si tirò dietro la carestia, e l'Italia e Roma mancavano di viveri. La plebe famelica, che non conosce ritegno, corse al Teatro ed al Campidoglio minacciando uccidere i Senatori. Si propose allora creare un Procuratore delle vettovaglie colla dignità di Proconsole per un quinquennio. Cadde la scelta sopra Pompeo, cui fu commessa la presidenza di tutte le Nazioni sottoposte alla Repubblica. La Liguria, e l'Etruria marittima passarono subito sotto il di lui dominio. Veleggiò Egli nella Sardegna, e nell'Affrica, e condusse tanta quantità di frumento, che ne empi il Foro, come aveva empito di Navi il mare (1). Si batterono Medaglie in memoria della sua provvisione frumentaria. Alcune hanno scolpita nella parte davanti il Giano coronato di spighe (2), e le sigle MAGN:

Distractor Geogle

<sup>(1)</sup> Dionis Cassi Hist. Libr. XXXIX.

<sup>(2)</sup> Erizzo Dich. delle Medaglie Autiche p. 778.

nel rovescio offrono la prua della Nave coll'epi- An. di R. 693. grafe PIVS, e nel disotto IMP. Altre di bron-Ar. l'E. V. zo scavate nei ruderi di Cosa presentano nell'antica il Bifronte semplice, e nell'aversa la Nave col motto POMP. ed anche PRAEF. CLAS. ET. ORAE. MARIT. EX. S. C.

Ma Crasso, che fin qui aveva ritardato le An. di R. rotture Cesare e Pompeo suoi colleghi venne a Av. l'E. v. mancar di vita, ucciso prigioniero dei Parti(1). Subito si conobbe che la di loro amicizia aveva avuto in addietro un troppo debole legame. Giulio Cesare trovavasi nella Gallia sua Provincia, e Pompeo si adoperava in Roma, che fosse richiamato, o che non ottenesse il Consolato già a lui decretato dalli Tribuni. Ricusando quegli di restar inerme alla discrezione de' suoi avversari, e di esporsi all'onta della repulsa differiva obbedire. Si offese il Senato, e pronunziò intempestivo decreto qual contro Uom nemico, e perturbatore della Repubblica. Cesare non ebbe più alcun ritegno. Da Ravenna, ov'era a svernare colle legioni, si avanzò al Rubicone, e non temè violare i confini della sua Provincia. Questo piccolo fiume (2),

<sup>(1)</sup> L. Flori Hist. Lib 4. Cap. 2. C. Jolii Caes. Comment. de Bello Civili Libr. 1. Dion. Hist. Libr. 40. M. Annei Lucani de Bello Civ. Libr. 1.

<sup>(2)</sup> Lucanius de Bello Civ. Libr. 1. parvi Rubiconis ad un-

An. di R. oggi chiamato il Luso, lontano sette miglia da Av. E. v. Rimini tenendo la Strada Emilia (1) segnava il limite della Gallia, e dell'antica Italia. Varcandolo Cesare fu lo stesso che dichiararsi aperto Ribelle della Patria. L'annunzio del suo ardito tragitto empì di inquietezza il Senato ed il popolo. Egli per altro senza alcun contrasto si impadroni dell'Umbria, e della Etruria, lasciata allo scoperto dal codardo Libone (2). Credè allora opportuno Pompeo ritirarsi coll'esercito nella Campania. L. Domizio Enobarbo, ch' era stato eletto successore di Cesare nel comando della Gallia, venne a trincerarsi in Corfinio, Città forte presso la costa dell'Adriatico (3). Persuaso, che il teatro della guerra dovess' essere l'Italia si trovò eluso

des. Acerba contese si accesero nel passato Secolo XVIII. tra il Comune di Cesena, di Savignano, e di Rimini pel Fiume Rubicone, pretendendo ognuno di quei Popoli averlo nel proprio Teritorio. Molte si stamparono Dissertazioni, e Volumi; ma niuno si accostò al vero quanto il famoso Giano Planco in due lettere inserite nel T. II. della Rac. di Opuscoli Scientifici, in cui mostrò sino all'evidenza, che il Luso è il Rubicone degli Autichi. Il Luso ebbe forse tal nome da quelle parole di Cesare proferite nel passarlo O' Ky βος ἀνέρρι Φολν: si giuochi la carta lusus in latino.

<sup>(1)</sup> Cluverii Ital. Antiq. Libr. 1. Cap. XVIII, dove riferisce supposta Iscrizione, che è riputata invenzione del Biondo.

<sup>(2)</sup> Flori Hist. Libr. 4. Cap. 2. Lucan. Libr. 1.

<sup>(3)</sup> Svetonius in I. Cesare parag. 34. I. Caes. Com. Libr. r. Dion. Hist. Libr. 41.

nei suoi pensieri. Corfinio, non essendo stato An. di R. soccorso da Pompeo, si arrese a Cesare, edavie.v. egli stesso col suo figlio Cnèo Domizio fu dato prigioniero in sue mani. Sperimentaron essi la generosità del Vincitore. Lasciato libero L. Domizio si mosse verso Brindisi per unirsi a Pompeo, che trovò risoluto di trasferirsi nella Tessaglia. Nol volle seguire, e venue piuttosto alla Città di Cosa, nelle di cui vicinanze possedeva la bella Villa Domiziana. Qui e nell'Isola del Giglio radunò sette navi leggere, e le armò di Servi, di Liberti, e di Lavoratori delle sue Terre, e si spinse verso Marsiglia. Lo aveva già preceduto Ambasciaria dei principali di Cosa. Appena che fu giunto non solo ebbe il Governo della Città, ma la sopraintendenza ancora dell'armata navale. Senza indugio oltre i legni, sui quali era approdato, fece mettere in pronto diciassette Navi lunghe, e pieno di coraggio presentò la battaglia alla flotta Romana comandata da Decio Bruto, che si era ancorata vicino ad un Isola dirimpetto a Marsiglia. Si combattè col più deciso valore, ma la sconfitta fu di Domizio. Voleva tentare un secondo attacco, allorchè si avvidde, farsi de' maneggi per darlo in potere di Cesare. Egli profittando di un mattino oscuro e

47.

An.di R. caliginoso col favore della folta nebbia sparì 705. Av. l'E. V. dagli occhi de' suoi persecutori. (1).

Dopo varie vicende nella Spagna, che non attengono al mio soggetto, L. Cesare riportò il titolo di Dittatore, e da sè stesso si nominò Console. Fu costume de' Romani creare il Dittatore nei tempi difficili della Repubblica, e nell'estreme calamità, e tale magistratura aveva una autorità senza limite. Essendogli impedito dalla sua carica l'uscire dall' Italia, dopo undici giorni la dimise, e s'imbarcò a Brindisi colla veduta di sorprendere Pompeo. Arrivato in Macedonia strinse di assedio Durazzo, ma vidde inutile il suo blocco. Impaziente però Pompeo fece sfilare le truppe nei campi Farsalici. Lo steccato era questo, dove ultimare si dovevano le ambiziose contese dei due pretendenti alla Signoria di Roma, Sebben fosse superiore di forze Pompeo, nondimeno soccombè a lacrimevole rotta, ed a Cesare toccò la vittoria. Fuggiasco quegli, che di Magno portava il nome, cercò rifugio in Egitto presso Tolomeo, il di cui Padre col di lui mezzo ave-

<sup>(1)</sup> Ces. Comment. Libr. 1, de Bello Civili paragrafo 34. et Libr. 2. paragr. 17, et 22. Sveton. in l. Caes. Vitae paragrafo 34. Flori Hist. Libr. 4. Cap. 2. Bellum Caesaris et Pompei, C. Platarchi Vitae in Pompeo.

va riacquistato il Regno; ma invece di ospitale An. di R. asilo trovò barbaro assassino, che gli tolse la Av. l'E. V. vita. Dopo essergli stata troncata la testa, di cui si fece un presente col suo anello a Cesare, fu lasciato nudo tronco sul lido del mare.

L. Domizio, che comandava l'ala destra dell'Esercito, nella dispersion delle truppe corse a salvarsi sopra di un colle: Venuto meno per la stanchezza fu ucciso dalla Cavalleria Cesariana. Assai viva è la descrizione, che ci ha tramandata Lucano. Alludendo a guerriero, che in qualche parte appartenne al Distretto di Cosa stimo opportuno di riferirla (1).

> Mors tamen enituit clarorum in strage Virorum Pugnacis DOMITI, quém clades fata per omneis Ducebant: nusquam MAGNI fortuna sine illo Succubuit, victus toties a Caesare, salva Libertate perit: tum mille in vulnera laetus Labitur, ac venia gaudet caruisse secunda.

Portata che fu a Roma la nuova della mor-An.diR. te di Pompeo, la vil adulazione del Senato de-Av.PE v. ferì spontaneamente a Cesare tutti i titoli del 46. sommo potere. Poco per altro godè del contento di aver abbattuto il suo emolo. Quelli onori del Senato, e la ridicola farsa del Console Antonio di presentargli il Diadema, se-

<sup>(1)</sup> De Bello Civ. Libr. VII. pag. 187. edit. Gryph, 1551.

An. di R gno della dignità reale, gli conciliarono l'ulti706.

V. T.E.V. mo odio degli amici della Repubblica. Si ordì
46.

Bruto, e C. Cassio. Ad essi deve unirsi Cneo
Domizio Enobarbo, figlio del mentovato Lucio
Domizio, che restò prigioniero in Corfinio. Nella mattina delle Idi di Marzo (15 del mese)
immolarono la vittima alla libertà della patria.
Trafitto Cesare da ventitre colpi cadde esangue a piedí della statua di Pompeo (1).

An. di R. Speravano in tal guisa avere restituita al po
710.
Av. 1E. V polo l'antica sua indipendenza, ma si trovaron
delusi. La Repubblica allora invece di un Despota gemè sottoposta alla prepotenza di tre,
ed infine la oppressero estinta. Ottaviano figlio
adottivo, e nipote dell'estinto Cesare, Marcantonio già di lui collega, e M. Lepido subentrato nella carica di Pontefice Massimo strinsero triplice confederazione, cui dierono il nome di Triumvirato. La politica suggerì loro
una tal lega, e stabilirono i patti in un particolare colloquio. Scrivono, che il luogo di sì
memorabile abboccamento fosse una Isoletta,
distante da Bologna due miglia, formata dal

<sup>(1)</sup> T. Livii Epist, Libr. 109. Plutarchus in Caesaris Vita Svetonius in I. Caesare parag. 82. Valetii Max. Libr. 4. Cap. 5. Orosii Hist. Libr. 6.

fiume Reno, cui si da il nome (1) di Borgo pace. An. di R. Il Biondo però appoggiandosi a vetusta Iscrizio-Av. l'E. v. ne vuole, che fosse concluso presso Faenza Città ragguardevole dell'Emilia. Convinto egli di avere finte altre lapidi (2), e per sentimento dei Cronisti Faentini (3) non apparendo di grande antichità la forma delle lettere scolpite nel marmo, rimane in favore di Bologna la testimonianza di Dione, e di Floro. Tre furono i giorni di conferenza, ed alla fine nel ventisette di Novembre DCCXI si convenne, che Ottaviano, Marcantonio, e Lepido sarebbero rivestiti egualmente del supremo potere per cinque anni con assumere il titolo di Triumviri per comporre gli affari della Repubblica. Si scolpi nelle monete l'epigrafe della nuova Magistratura III. VIR. R. P. C. qual è nella quarta Medaglia della Famiglia Antonia pag. 24. di queste Memorie.

Se avessero agito di buona fede i Triumviri,

<sup>(1)</sup> Nelle postille alla traduzione di L. Floro fatta da Santi Conti. - Flori Hist. Libr. 4. C. 6. - Dionis Hist. Libr. 47.

<sup>(2)</sup> Pellegr. Prisciani Hist. Ferrar.

<sup>(3)</sup> Tonducci Storia di Faenza Libr. I. Cronaca MS. delle Cose memorabili di Faenza pag. 14. ,, Si puol credere, che i ,, primi abboccamenti si facessero nel Territorio Faentino, giac-,, chè il Marmo fu trasferito di fuori dentro la Città, e che sta-,, bilita la divisione fosse pubblicata alla presenza degli eserciti ,, tra Bologna e Modena, ,,

An. di R. la Repubblica poteva attendere qualche van-Av. PE.V. taggio nello sconvolgimento delle cose. Ma i

loro disegni miravano a sospendere le dissensensioni per opprimere meglio i particolari nemici. Cessato il bisogno ognuno avrebbe cercato spogliare il compagno. Di fatti finita la guerra di Bruto e di Cassio, e sbaragliata la flotta di Sesto Pompeo allora Ottaviano, che di qui in avanti chiamerò Cesare, trovò motivo di doglianze contro Lepido, quasi che avesse favoreggiato il figlio del gran Pompeo nella battaglia di Sicilia. Procederono tant'oltre le minaccie, che quel Triumviro si vidde sforzato rinunziare il suo posto. Ciò dispiacque ad Antonio. Rimproverò Cesare, che dispoticamente avesse spogliato del suo potere il Collega, e che si fosse appropriata la parte di lui, ch'essere doveva comune ad amendue. Nell'agitarsi queste vertenze si rinnovarono le sopite animosità. L'astuzia di Cesare inorpellando la vendetta collo zelo della gloria del nome Romano, che si macchiava da Antonio ligio dei vezzi di Cleopatra, indusse il Senato intimare la guerra a questa Regina d'Egitto. In apparenza la spedizione era contro di lei, ma colpiva il Triumviro Antonio. L'esito fortunato delle armi di Cesare nella celebre giornata presso il Promontorio di Azio fu tale, che lo rese l'Arbitro di tutto, e lo fece trionfare degli oppres-An.di R. si rivali. Di qui cominciano alcuni l'epoca della Av. l'E. v. Monarchia Romana. Egli dopo non molto al titolo d' Imperatore uni quello di Augusto.

Allorchè Cesare ebbe introdotto il Principa- Andi R. to in Roma niente gli fu così a cuore comeav. P.E.V. rendere amabile il suo Governo. Le occupazioni, che interessavano i suoi pensieri riguardavano riparare gli sconcerti causati dalle guerre civili. I straprese pertanto ad abbellire la Città, ed a restaurare le antiche fabbriche esposte alla ruina. Estese le vigili cure anche agli oggetti, che sembrar potrebbero di minor conto. Tali furono le pubbliche strade, divenute impraticabili per la non curanza, in cui erano restate. Fece subito lastricare a sue spese la -VIA FLAMINIA, che da Roma arrivava a Rimini: commise a quei Cittadini, che avevano trionfato d'impiegare il retratto dalle prede nemiche nel provvedere ai bisogni delle altre strade. In tal guisa agevolò il commercio, e rese spedito il cammino da ogni banda dell'Impero alla Capitale. Questo suo impegno obbligò il Senato dargli un attestato di riconoscenza con dichiararlo Gran Maestro, ossia Sopraintendente alle Regie Strade d'Italia (1).

<sup>(1)</sup> Dionis Cassii Hist, Libr. 53. Syetonius in Octaviaui Vita parag. 30.

An. di R. Esercitò Augusto tal carica col ministero di 726. V. due vecchi Pretori, che scelse per suoi Luo-26. gotenenti. In varie Medaglie si trova la sua Effigie, e nel lato opposto Colonna colla Iscrizione in abbreviatura di sigle: s. p. q. r. imp. caes. qvod. v. m. s. ex. ea. p. q. is. ad. ae. de. Queste corrispondono alle parole senatvs. populvs. qve romanys. imperatori. caesari. qvod. viae. mynitae. svnt. ex. ea. pecvnia. qvam. is. ad. aerarivm. detvlit. Da Iscrizione riportata nel Tomo II. del Gori (1) apparisce essere stato Curatore della VIA AVRELIA Mario Metilio Rufo, della Tribù Terentina, Pretore, Proconsole nell'Achaja, Feciale e Luogotenente di Augusto (2).

M . METILIVS . M. F. TER

RVFVS

PR. PROCOS

PROVINCIAE . ACHAIAE . FETIALIS CVRATOR . VIAE . AVRELIAE

LEGATVS

AVG.

Non lo interessò meno la popolazione d'Ita-

<sup>(1)</sup> Tomo II. p. 442.

<sup>(2)</sup> Torno a far notare ai Posteri Cosani, che gli Autori, e le autiche Lapidi mantengono il nome di Aurelia, e non di milia alla strada marittima d'Etruria.

lia, cui era stato tolto il fior della gioventù. Andi R. Trentadue Colonie furono da lui fondate collant. F. mira di popolarla (1). L'Etruria atrocemente manomessa da Silla lo sperimentò in singolar modo benefico, e la Città di COSA ricevè da lui una Colonia, che fu la Terza dedotta dal Popolo Romano. Non consta dagli Storici l'anno della sua deduzione: da un passo però di Dione (2), che ricorda le Colonie dirette da Augusto alla Gallia, ed alla Spagna circa l'anno DCCXXXVII si può congetturare, che molto prima avesse tentato sistemare lo squilibrio, in cui erano le Italiche provincie. Dal trovare il nome di AVGVSTO nella Medaglia della Colonia Cosana, titolo conferito a Cesare nell'anno DCCXXVI, e ventesimo sesto avanti l'Era Volgare, si può credere, che avvenisse quella deduzione tra l'anno 727, e 728. Grati i Cittadini di Cosa al benefizio aggiunsero per onoranza al nome della loro patria quello di JVLIA relativo alla Famiglia Giulia, dalla quale aveva avuta l'adozione l'Imperatore. Quest'epiteto è la prova più certa, conforme osserva l'erudito Noris (3), che la

<sup>(1)</sup> Sveton, In Vita Oct. parag. 46.

<sup>(2)</sup> Dionis Hist, Libr, 54.

<sup>(3)</sup> Cenotaph. Pisan. Diss. I. Cap. 2.

An. di R. Colonia fu dedotta da Augusto. Si veda la Me<sup>727</sup>.

Av. l'E. V. daglia num. quattro della Tavola IV. Nel da<sup>25</sup> vanti ha l'effigie dell'Imperatore Nerva, sotto
di cui fu rinnovata: nel rovescio rappresenta
la testa di Giove Ammone Nume Protettore dei
Cosani colla epigrafe COL. IVL. AVG. COSSA.

Tanti sforzi dell'Imperatore Agusto tendevano alla felicità de'suoi Sudditi. Desideroso coprir coll'oblio i passati disastri giunse a far de'voti di festeggiare il suo Giove (1) se avesse ridotto a migliore sistema la Repubblica. Così meritò il più bel titolo, che possa avere un Sovrano, di Padre della Patria. I suoi benefizi non finirono che nell'anno DCCLXV colla sua esistenza (2). Da quest'epoca comincierò a far uso dell' Era Volgare introdotta d'oltre mille e dugent'anni a questa parte dal Monaco Dionigi detto il Piccolo. La di lui Cronologia fissa la Natività di Gesù Cristo nell'anno DCCLII di Roma, e segna la morte di Augusto pell'anno XIV dell'Era indicata. Non mi è ignoto il sentimento dei Cronologi su questo Computo Dionisiano, che posticipa di cinque anni l'epoca vera della Natività di G. Cristo:

<sup>(1)</sup> Sveton. in Oct. V. parag. 23.

<sup>(2)</sup> Idem parag. 58.

ma io seguo il ciclo comune, e lascio le dispute
volgare
ai più eruditi (1).
Anno 14:

Tiberio Claudio Nerone fu il successore. Dotato dalla natura di eminenti prerogative proprie di un Principe, a lui negò il meglio, che è il cuor buono. Già i raggiri di Livia sua Madre avendo indotto Augusto a revocare l'adozione di Agrippa Postumo e rilegarlo nella Pianosa, Isola in mezzo all'Elba, avevano a lui assicurata la sovranità. Ma si fece adesso di più. Non si pubblicò la morte dell'Imperatore pria che non fosse stata eseguita quella dell'innocente Principe. La fedeltà dello schiavo Clemente aveva voluto salvarlo, prevenendo il Tribuno cui era stata addossata la barbara commissione; ma ei non giunse che a piangere l'estinto suo padrone. Meditò allora un progetto, che se riusciva, avrebbe prodotto grandi innovazioni. Costui somigliava molto Agrippa nell'età, nella statura, nelle fattezze. Passato qualche tempo venne di nascosto alla Pianosa, ed involato il loculo delle sue ceneri si trasferì al promontorio di Cosa, ossia al Montargentaro. Qui si ritirò tra le boscaglie in posto

<sup>(1)</sup> Lupi Dissert. sul vero anno della Nascita di G. C. nel T. 1. delle, sue Opere.

E. V. sconosciuto (1), finchè gli fossero cresciuti
Anno 14.
barba e capelli. Si sparse ad arte nel volgo,
che Agrippa era vivo: l'Italia e Roma accolsero
con trasporto la novella: l'incauto Schiavo reso
ardito dai favorevoli preludj passò ad Ostia, e
quindi a Roma, ove dall'astuto Tiberio ebbe
il guiderdone della sua impostura.

Fin da quando era tra i vivi Augusto aveva accordato, che alzati fossero fuor di Roma Tempi al suo Nome (2). A lui si offrivan vittime ed incensi, e Dio lo appellaron i due Cortigiani Poeti Orazio (3) e Virgilio (4). La sua Divinità sarebbe finita coll'Apoteosi del Campo Marzio se un visionario non le recava valido appoggio. Il Pretore Numerio Attico fu quegli, che con solenne giuramento attestò aver veduta l'anima di Augusto volare al cielo (5). Piacque l'invenzione, come quella di Giulio Proculo per divinizzar Romolo. Si decretarono onori al nuovo Nume. A lui s'innalzò sontuoso

<sup>(1)</sup> Taciti Ann. Libr. cit. L'Orlendio nell'Orbis Sacer et Prophanus Part. 2. Vol. 2., ed alcuni non intelligenti di Geografia, che fissano la Città di Cosa nel Montargentaro, concilino il ritiro dello Schiavo Clemente, e l'ignotis locis se abdit di Tacito colla esistenza di una Città in quel Promontorio.

<sup>(2)</sup> Svelon. in Caesare num. 2. - Dionis Hist. Libr. 54.

<sup>(3)</sup> Horat. Epist. Libr. a. Epist. I.

<sup>(4)</sup> Virgil. Ect. 1. v. 5.

Tempio: si deputarono al suo culto un Fla-E-V. mine ed un Collegio di Sacerdoti, che per distinzione si appellarono SODALES AVGV-STALES (1). I componenti di tale Collegio furono cavati a sorte dai primi personaggi di Roma sino al numero di ventuno: ad essi si aggiunse per Sacerdotessa Livia, di cui corse sospetto aver abbreviati col veleno i giorni al divinizzato Sposo.

Sull'esempio di Roma s'instituirono dai Municipj e dalle Colonie i Collegi de' Sacerdoti Augustali. I primi sei nominati tra questi portavano il titolo di SEXVIRI, ed anche di MAGISTRI. Essendosi esteso il loro numero furono divisi in più Collegj, di giovani cioè e di vecchj, ch'erano presieduti dai Seviri (2). Nei primi tempi sì in Roma che nelle Provincie riputavasi a grand'onore essere dei Seviri: le grandi imprese si premiavano colla partecipazione di tal dignità (3). La Colonia di Cosa ebbe i suoi Augustali. Da inedita Iscrizione, scolpita sul plinto di un Ara eretta con Statua o Busto alla memoria di Augusto si ha

<sup>(1)</sup> Taciti aun, Libr. 1. p. 28.

<sup>(2)</sup> Pitiscus. Lexicon Autiq. Rom.

<sup>(3)</sup> Syctonius in Gall. Num. 8.

E. V. contezza, che Plozio Stalio era Muestro degli Augustali in Cosa (1).



Del pari la Colonia di Saturnia volle il pregio di fondare il Collegio degli Augustali. Riportai di sopra la bella Lapide di C. Didio: dalla voce tronca MIN del secondo rigo congetturo, che contenesse la parola FLAMINI. Se ciò fosse C. Didio avrebbe sostenuta la dignità di Flamine, ch' era Capo de' Sacerdoti ed ordinava le cose spettanti al sacrificio. Quasi ne dà una conferma il Marmo, che i Seviri,

<sup>(1)</sup> Questo Marmo fu scoperto in un sotterraneo della nobil casa Tizzani di Orbitello nel Giugno 1821. Le interruzioni delle due voci corrose e svanite si possono supplire così PLOTIUX MAGISTER.

ed il popolo di Saturnia posero allo stesso C. E. V. Didio, che forse ottenne dall'Imperatore Tiberio l'instituire ivi gli Augustali. Che anzi
L. Vario Anchialo (1), ed Ilario Seviri di
questa Colonia inalzarono emblemi allo stesso
Imperatore, come è indicato da iscrizione mutila riferita dal Lami (2).

- TI. CAESARI. DIVI 
AVGVSTI. F. AVGVSTO. PONT. MA

XIMO. IMP.... TRIB. POTEST. XVII

.... EMBL. L. VARIVS. ANCHIALVS

... HILARIO. SEVIRI. AVGVST. POSVERVNT.

Parve allo Scrittor dei Viaggi nella Provincia marittima (3) di avere scoperto da Lapide esistente fuori di Pereta, che vi fossero i Seviri Augustali coll'offizio di Ospiti, ossiano albergatori, essendo scolpiti in quella pietra i nomi di tre Seviri Augustali.

- L. EIDICOLANIVS. PELOPS. L. STATILIUS. PAETIVS
  M. IVNIVS. RVFIO. SEVIRI. AUGUSTALES. OSP.
- (1) E' nota agli Euriditi la controversia, se Auchialo menzionato da Marziale jura verpe per Anchialum fosse nome proprio d'uomo, oppure enigmatico, e divino, o sivvero alludesse all'axino. Il Morin eruditamente ha proposta la congettura, e questa Iscrizione da lui ignorata poteva servire ad illustrarla.
- (2) Coll'aiuto di altre Iscrizioni ho supplito la prima linea, e le parole mutilate del secondo e terzo rigo, come si può riscontrare nel T. XIX. delle Nov. Let.
- (3) Santi. Viaggi T. 11. Trovasi queste Lapide sul muro di una casa rurale de' Siguori Franceschi di Pereta.

Sebbene fossero molto in uso presso gli Anti-Anno 16. chi l'ospitalità, e le tessere ospitali per praticarla (1), pure nelle molte lapidi del Grutero, e del Muratori, nelle quali sono mentovati gli Augustali, non avvenne alcuna, che parli degli Ospitalari. Sarebbe ben particolare tal epigrafe, che ci informerebbe di una carica, che si ignorò dal Pitisco. Ma io sono persuaso, che ei prendesse abbaglio, sulle lettere OSP non minore a quello delle acque Termali di Telamone. Ognun sà, che quella voce dovrebbe essere aspirata dalla H per significare ciò, che egli pretende, e perciò io le reputo tre sigle denotanti essere stata posta quella memoria per aver ottenuto il Sevirato, OB, SEVIRATYM, POSVERVNT.

E. V. Si rende superfluo ripetere il già detto riguardo a Vespasiano nono fra gli Imperatori,
nudrito, ed allevato nei Predj di Cosa (2).
Non essendo restato alcun Monumento, che
tramandi ai posteri la riconoscenza di questi
contorni, dove esistè la Villa della sua Ava
Tertulla, è da incolparne l'edace oblio, che ci
ha privato de'medesimi.

E. V. Giace sepolto nell'oscurità il motivo, che Auno 97: indusse la Città di Cosa rinnovare colla im-

<sup>(1)</sup> Si veda Adriano Turnebò, e Plauto in Penulo Act. V. sc. 2.

<sup>(2)</sup> Syeton, iu Vesp. Vita Num.

pronta dell' Imp. Nerva la Medaglia coniata E. V. in tempo di Augusto per la deduzione della sua Colonia. Non è improbabile, che ciò avvenisse, allorche Nerva esentò l'Italia dal tributo, detto Vehiculatio Pubblica solito ad essere pagato pel trasporto con le carrette degli effetti necessari ai Magistrati ed all'esercito (1).

È ben difficile indovinare per qual oggetto E. V. la Repubblica di Cosa innalzasse marmorea base a M. Antonino Caracalla assunto all' Impero nell'anno CCXI. È tronca nella parte inferiore della facciata davanti, ove finiva il sentimento della Iscrizione, che per la prima volta esce alla luce senza alterazione.



(2) Xiphil, in Nerva loc. cit.

E. V.

Questa base quadrilatera di marmo biance, Anno 213. alta un braccio e larga nella faccia anteriore braccia uno e tre soldi, e dodici soldi nella laterale, fu dissotterrata nell'anno 1716 dalle escavazioni della Via Aurelia (1). La scoperta, che precedè quella dell' Ara di marmo greco salino, fatta in Roma nel 1733. vicino alla Basilica Lateranense eretta in onore di Settimio Severo e dello stesso Caracalla avrebbe somministrato preventivamente agli Antiquari quella luce, che riceverono dalla Romana sull'anno, in cui Caracalla assunse la Tribunizia Podestà coll'Imperatore Settimio Severo suo Padre, intorno alla quale avevan disputato senza prò il Baronio, il Panvinio, il Pagi, ed il Noris (2). Ma trasportata in Orbitello, fu commessa imperitamente col muro esteriore della Porta Medinacoeli (3) volgarmente chiamata Porta di Terra, l'asciando scoperta la fronte anteriore, che diede origine agli errori del Gori (4) e del Lami (5) di attribuirla all'otti-

<sup>(1)</sup> Gori Inscript. antiquae p. 169.

<sup>(2)</sup> Venuti Osservaz, sopra un antica Iscrizione aggiunta al Museo dell'Eccellentissima Casa Corsini l'anno 1733.

<sup>(3)</sup> Da Iscrizione al Re GARLO II su questa Porta si ricava che nell'anno 1097: fu restaurata, essendo Vice-Re di Napoli il Doca di Medina coeli, dal quale trasse il nome.

<sup>(4)</sup> Inscript. Antiq. T. 2. p. 169.

<sup>(5)</sup> Novelle Let. T. XIX. pag. 87.

mo Marco Aurelio, ch'avea regolato l'Impero E. V. nel 161 (1). Dall'epigrafe si rileva, essere stata fatta la dedicazione dell'Ara nel 3. di Marzo dell'anno CCXIII, che corrisponde alla XVI Tribunizia Podestà di Caracalla, che la rivestì per la prima volta avanti le Kalende di Aprile del CXCVIII, ed al Consolato, che per la quarta volta assumè in compagnia di Celio Balbino, promosso all'Impero con Pupieno e con Gordiano Juniore nel CCLVI. Curatore della Repubblica de'Cosani era Porcio Siverino, e suo Luogotenente Ennio Giacinto.

Sin da quando viveva l'Imperadore Severo mercè il Trattato con i Caledonj ed i Meati, Popoli Barbari della Gran Bretagna, aveva preso per sè il titolo di BRITANICUS MAXI-MUS, ed aveva insignito con quello di BRITANICUS i suoi due figli Caracalla e Geta. Dopo la morte del Padre Caracalla si arrogò i nomi di Partico Massimo, e di Britannico

<sup>(4)</sup> Varie sono state le vicende di questo marmo di Caracalla. Dalla Via Aurelia, ove su trovato passo ad essere murato presso la detta Porta di Terra: estratto di 11 e lasciato negletto in un sotterraneo corse rischio di essere fatto in pezzi, come avvenne ad altri monumenti di antichità, per servire di cemento nella fabbrica del Campanile: di presente si trova nell'angolo del Pubblico Palazzo del Comune aspettando qualch' altra metamorfosi dagli Eruditi Posteri dei Cossoni.

E. V. Massimo, quasi a lui solo fosse dovuto l'onore di qualche Vittoria contro quei Barbari (1).

Son d'opinione, che il descritto Marmo fosse Base di Statua e non Ara votiva sul riflesso, che sebbene empio fosse Caracalla, pure proibì, che gli fossero dati i nomi, e gli onori delle Divinità, che si adoravano (2). Considerando i di lui fatti, come ci sono raccontati da Sparziano, da Xifilino, e da Erodiano non si riscontra, che nelli sei anni del suo Impero facesse alcun opera lodevole, e degna di essere onorata, se si eccettua la libertà da lui restituita a tutti gli Esuli, e Rilegati nell'Isole per qualunque ragione fossero stati condannati. La grazia di quella revoca fu un lenitivo alla comune indignazione pel barbaro fratricidio di Geta. In virtù della sua indulgenza molti illustri personaggi, ingiustamente proscritti tornarono allora in seno della Patria. È naturale, che o per adulare l'ambizione del principe, od anche per un sentimento di gratitudine Porcio Siverino Curatore della Repubblica di Cosa si adoprasse, onde nella Strada Aurelia fosse innalzato quel Monumento in memoria del be-

<sup>(1)</sup> Xiphil. Lib. 77. Herod. Lib. 3. Fabr. Diss. 3. p. 182 Titulus Brittanici Maximi Caracallae unice convenit.

<sup>(2)</sup> Spartiau. in Carac, Num. 5.

nesicio. In oltre io noto che la voce DEDICA.
TA non è da prendersi in senso religioso, ma
di collocare in pubbico, ed anche di impor
l'ultimo termine, talchè ciò avvenne li 3 di
Maggio dell'anno 213, il quale posticipava di
poco il giorno Natalizio di Caracalla nato secondo Dione li 4 di Aprile, e l'anniversario del
fratricidio di Geta commesso li 27 Febbrajo 212, e chiamato da lui in pieno Senato un
giorno di giubilo e di allegrezza. Le voci
INFATICABILI · INDVLGENTIA dell'ultimo rigo hanno una gran connessione (1) colle
mie congetture.

Sono rare le Iscrizioni di M. Antonino Gordiano III, salutato Imperatore nell' anno CCXXVIII. Scolpita fu quella, che pubblico, sù di base quadrilatera di pietra serena. Sembra incredibile, che uscisse alla luce con rimarchevoli alterazioni presso il Panvinio, l'Ughelli (2), ed il Gori (3). Correttissima si produsse dal Lami (4). La mia non differisce di un apice dalla

<sup>(1)</sup> In quest'ultimo rigo il Gori ( Inscript. T. 2. p. 198.) lesse BENEFICENTIA oppure MUNIFICENTIA, ma nou combinano per dare l'iniziale alla voce VIGENTIA; Benissimo viene supplita con INDVLGENTIA trovando in Lapide di Severo presso il Grutero Coelesti. Ejus. Indulgentia.

<sup>(2)</sup> Italia Sacra Tom. 3. in Episc. Suau.

<sup>(3)</sup> Inscript. Antiq. T. 2.

<sup>(4)</sup> Novelle Lett. T. XIX. p. 88. Tomo I.

E V. copia fatta sul calco, priacchè fosse ridotto in pezzi un marmo apprezzabile per la sua Antichità, che ebbe luogo nella celebre raccolta (1) del Rainesio.

> IMP. CAES. M. ANT CORDIANO . P. F AVG. PONT. MAX TRIB. POT. COS. II P. P RESPUBLICA . COSA NORVM . DEVOTA NVMINI . MAIES TATIQUE . IPSIVS D. D.

L'Imperator Gordiano III uni in sè tutte quelle parti, che possono conciliarsi l'affetto delle persone (2). Fu teneramente amato da tutti gli Ordini: i Soldati lo chiamavano il loro figlio. Governò ottimamente la Repubblica coi consigli di Misitèo suo Suocero. La

<sup>(1)</sup> Scrive l'Ughelli, che questa Iscrizione esisteva in un augolo della Piazza di Orbitello, E' certo, che per lungo tempo giacque nel luogo denominato il Bivacch, ed essendo lavorata a foggia di Arca servì di abbeveratojo di Cavalli, e quindi fu spezzata per uso di fabbrica.

<sup>(2)</sup> Capitolin, in Gord. scrive Cordianus, e non Gordianus.

Città di Cosa gli espresse parziale attacca- E. V. mento. Oltre l'Iscrizione suddetta rinnovò col suo nome ed effigie le monete coniate nella deduzione della Colonia di Augusto, conforme esposi inavanti. Ovvie sono state fra i suoi ruderi medaglie dello stesso Imperatore. Una di buon metallo, assai ben conservata, rappresenta la testa giovanile di Gordiano coll'iscrizione IMP. CAES, M. ANT. CORDIA-NUS · AVG, e nel suo rovescio figura colle insegne delle Legioni militari, ed il motto FIDES · MILITVM (1). Essendo segnata l'epoca del secondo suo Consolato, che ricevè giusta il Cronico di Cassiodorio (2) unitamente a Pompejano nel CCXLI, si può con sicurezza asserire, che in quell'anno la Repubblica di Cosa attestar volle la sua devozione all'ottimo Principe DEVOTA · NVMINI · MAIESTATI OVE · IPSIUS.

Claudio, che per la sconfitta data ai Goti E. v. trasse il nome di GOTHICO, ebbe l'Impero li 24. Marzo CCLXVIII. Se intera fosse restata la lapide a lui eretta dalla Città di Cosa si poteva mettere in chiaro il dubbio controverso fra gli Storici, se una volta soltanto,

<sup>(1)</sup> E' inedita presso l'Autore di queste memorie.

<sup>(2)</sup> Op. T. 1. pag. 631.

come è nel Cronico di Cassiodorio, (1) oppure due, stando dal sentimento di Crevier (2), avesse il Consolato. Il superstite frammento in pietra di travertino (3) esprime la sua Tribunizia. Podestà, la dignità di Pontesice Massimo, ed i titoli di Gotico, e di Germanico, e nulla più. Fa peraltro conoscere, che allude all'anno CCLXIX, nel quale riportò quella insigne vittoria contro i Barbari, paragonabile alle più illustri ottenute dagli Imperatori Romani. Io ho supplito il primo rigo col soccorso delle Medaglie di Claudio. È vero, che anche Aureliano suo Successore portò il titolo di Gotico, ma si osserva nelle sue Lapidi, che dopo il GOTICO vengono i nomi di SARMATICO, e

IMP. C. M. AVR. CLAVDIO
INVICTO, PIO FELICI
AUG. PONT. MAX. TRIB
POT GOTHICO GERMANICO

<sup>(1)</sup> Chron. in T. 1. Op. p. 631.

<sup>(2)</sup> Storia del Basso Imp. T. 12. pag. 128.

<sup>(3)</sup> Faceva parte di uno scalino dell'Altar maggiore del Duomo di Orbitello, e su pubblicato dal Lami nell'Anuo 1758, nelle sue Nov. Lett. ec. Al presente è del tutto demolito.

di PARTICO, e precedono il GERMANICO E. v. per distinzione forse di quelle di Claudio.

Se i disegni di Aureliano, al quale fu data E. V. la sovranità nell'anno CCLXX, giungevano al suo effetto, avrebbero senza dubbio ritardato il decadimento della Etruria marittima. Avendo egli osservato; che dalla parte della Via Aurelia sino alle Alpi, trovavansi estese campagne, fertili, ed abbondanti di boschi, era suo pensiero acquistare col pagamento dai proprietari, che avessero voluto alienarli, questi luoghi incolti ed accudire al bonificamento. Egli voleva stabilir quivi le famiglie dei prigionieri, ed a guisa di Colonie impiegarli nella coltivazione delle viti sui luoghi eminenti, onde ricavare il vino da distribuire in modo, che non ne ritraesse alcun guadagno il Fisco, ma tutto ridondasse in vantaggio del Popolo Romano (1). Qual meraviglia, che la Città di Cosa rizzasse una Iscrizione al nome di lui, il quale già aveva spiegata, conforme racconta Flavio Vopisco, la sua propensione per migliorare la sorte di questi contorni? È ben dispiacevole, che sia perito il rimanente della

<sup>(1)</sup> Flav. Vopiscus in Aurel, Eutropii Hist. Libr. IX.

E. V. Lapide, essendo stato il marmo segato per il mezzo (1).

IMP. CAES. C. L. DOMIT
AVRÉLIANO. AVGVSTO

. . . . . . . . . . .

Non posso dissimulare, che svantaggioso è il carattere di questo Principe presso Lattanzio. Da lui sul finire dell'anno CCLXXIV si mosse la nona persecuzione contro il Cristianesimo. Lo chiama Vano, ed impetuoso e dice che fu sorpreso dalla morte nei primi eccessi del suo furore (2). Ad onta de'suoi difetti non è da negarsi aver fatto gran bene all'Italia salvata dalla irruzione dei barbari, che si erano avanzati fino a Fano presso al Metauro, ed a Roma, di cui fortificò ed ingrandì il recinto delle mura (3).

E V. Anno 284

Dovrei qui inserire la memoria di Diocleziano, di cui furono Opera le Terme presso al Porto di Telamone. Avendone trattato altrove (pag. 52.) è superflua ogni ripetizione.

<sup>(1)</sup> L'Ab. Lami pubblicò questo frammento d' Iscrizione nel Tomo 19. delle Nov. Let. p. 101., e riferisce, che trovavasi nella piazza del Duomo di Orbitello sopra le scale: attualmente non ne apparisce vestigio.

<sup>(2)</sup> De morte Persecut. Cap. 6. Edit. Ballutii.

<sup>(3)</sup> Flav. Vopisc. in Aureliano.

La serie dei Monumenti disposti da me con E. v. ordine di cronologia, ed in gran parte sconosciuti agli editori delle antiche Lapidi non mi ha interessato nella ricerca, se questi siano stati tolti dalle rovine di Cosa, ossian venuti alla luce nelle eventuali scavazioni della Subcosa (Orbitello). Poco importava l'investigarlo. L'una e l'altra comprendendo una sola popolazione adottarono il nome comune di RESPUBLICA COSANORUM, Bensi il Boudrand (1), ed il Berretta (2), asserirono che i marmi segnati col nome di COSA erano stati parte delle macerie della distrutta Città. Si sono già addotte ragioni bastanti a provare evidentemente, che la Subcosa su Vico Etrusco, e nel progresso di quest'Opera mostrerò, che nel Medio Evo cambiò il suo nome in quello di OAITEAAIOE nel modo stesso, che lo mutò Cosa in ANOEAON. Faccio però osservare, che in niun altra Città della Etruria marittima sono state scoperte tante Lapidi dei Cesari Romani, come quì, e che molto più ricco sarebbe stato il novero, se non avessero emigrato ad estere contrade (3).

<sup>(1)</sup> Dict. Geograph. Lit. O.

<sup>(2)</sup> Tab. Corograph. Medii Evi in T. X. Rerum Ital. Script.

<sup>(3) ,,</sup> Sono stati disseppelliti in Orbitello molti pezzi di an-,, tichità, che in tempo del governo di Napoli, si dirigevano tut-

E. V.

Prima d'inoltrarmi nella materia diverso ge-Anno 284. nere di Anticaglie ha connessione con le illustrate sin quì . Accennai di volo avere avuta la Città di Cosa la sua Officina Monetaria. Fu sentimento dello Spanheim (1), che le Colonie dedotte nel Governo di Roma libera, e sotto dei Cesari conservassero il diritto di battere Moneta, e che durasse in esse sino al regno di Gallieno, val a dire al III Secolo dell' Era Volgare inoltrato. Di fatti Vaillant fece di pubblica ragione le Monete delle Colonie Romane da Cesare a Gallieno (2), riprodotte con notabili accrescimenti dal Mionnet nella Description des Medailles antiques Grecques et Romaines. All'uno ed all'altro di quei dotti Numografi non furono note tutte quelle della Colonia di Cosa. La mancanza di aver tenuto conto del luogo, d'onde si scavavano, fece sospettarle Monete, che si battessero da Bruto in Cossèa nella Tracia (3), ed il Ch. Sestini si indusse ad attribuirle a Cossa della

<sup>&</sup>quot; ti alla Capitale. Nel fare i fondamenti del Portico nella piazza " si trovarono interessanti Anticaglie, ed alcune Urne Cinerarie,, Mem. MS

<sup>(1)</sup> De usu, et praestant. num. Diss. II. pag. 169.

<sup>(2)</sup> Numism. aerea Imp. et Caes. in Coloniis, Municipiis, et Urbibus jure latino donatis percussa Parisiis 1688, Vol. 2.

<sup>(3)</sup> T. I. Supplement. pag. 197. Paris 1819.

Campania (1). È ben facile provare tutto l'op- E. V. posto.

In tre Classi divido la Numismatica della Colonia Cosana nell'Etruria, in monete cioè di epigrafe greca coll'Aquila nel rovescio: in Monete di epigrafe latina col busto del Cavallo nella postica: ed in Monete rinnovate sotto i Cesari distinte con disserenti tipi. Gli Antiquari seguendo la lezione de'migliori Codici e delle Lapidi trovarono differenza nella ortografia del nome di Cosa in Etruria, e di Cossa in Campania, e stabilirono quasi per canone, che l'una era scritta colla s semplice, e l'altra colla s doppia. Quindi è, che il Gori notò di errore il testo di Strabone, che geminò il sigma nella voce Κοσσων (2). Nella Tavola I num. 7, esiste una delle Medaglie coll'iscrizione Greca ΚΟΣΩΝ, con cui combinano la prima e la seconda della Serie. Esse hanno il sigma semplice, e l'emblema dell'Aquila nel rovescio, che si riferisce a Giove, nella di cui tutela fu la Città di Cosa. L'antica poi rappresenta tre figure, e la loro allusione riguarda il

<sup>(1)</sup> Clas. Gen. seu moneta vetus populorum, et Regum. Florentiae 1821.

<sup>(2)</sup> Inscript. Antiq. T. II. pag.

E. V. Deduttore della Colonia, che dissi (1) essere stato T. Quinto Flaminio.

Per la seconda classe, la duodecima della Tav. I., e la terza della Tav. IV. esprimono il tipo della testa galeata, e nell' avversa il busto del cavallo col motto COXA, e COZA. Poco differiscono le descritte nella Serie delle autonome num. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, eccettuata la quarta, e la sesta, e la ottava, che hanno la leggenda ZANO, e la settima, e la nona il K per iniziale della voce KOSA. Non rechi difficoltà quella parola ZANO: È un troncamento di COSANO, della quale se ne ha l'esempio nel Lib. I. dei Commentari di Cesare (2). Profectum item Domitium ad occupandam Massiliam navibus actuariis septem, quas Igilii, et in COSANO a privatis coactas impleverat.

Alla terza classe spettano le Monete numero quarto della Tavola IV, e la segnata numero decimoquarto nella Serie. Furono coniate in memoria della Colonia di Cesare Augusto. Rinnovate nell'Impero di Nerva, e di Gordiano III ritennero i tipi dell'antica, ove è la testa di Giove Ammone, e l'iscrizione COL, IVL. AVG.

<sup>(1)</sup> Epoche Rom. p. 87.

<sup>(1)</sup> De Bell. Civ. Libr. I. pag. 240. edit. Gryphii.

COSSA, e nell'altra Bacco ed il lemma COL. E. V. IVL. AVG, aggiuntavi nel di dietro la Testa di quei Cesari.

Le addotte ragioni sostenute dalla Storia, e dai Numografi vindicano queste monete alla Zecca di Cosa in Etruria; ma un ulteriore riscontro le rende indenni da ogni eccezione. La moneta numi duodecimo della Tav. I, e la num. terzo della Tav. IV; cui sono uniformi con leggerissimo cambiamento le altre numero 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 della Serie delle Autonome sono venute fuori dagli scavi del suolo di Cosa in Etruria. Amendue improntate colla testa di Pallade, o del guerriero galeato, e col busto del Cavallo, e col nome di COSA apertamente ci convincono, che le simili uscirono dalla stessa Officina. Io non trovo ragione più plausibile di questa per sostenere l'autenticità dei bronzi monetati, e per porli nel rango degli autonomi dei paesi, ai quali sono attribuiti.

Si cercherà forse quale relazione abbia con la Città di Cosa la testa di Minerva galeata, ed il Cavallo improntato nelle monete? Diverse sono le opinioni su tali simboli, che riferisco in succinto. L'Editore dei Numismi Greci, illustrando Medaglia, che nel diritto ha il capo di Minerva cristata, e nel rovescio la testa

E. V. e collo del cavallo, e l'iscrizione OMAAOC Anno 284. (Omalus) inclina a crederlo Uomo di Tessaglia, perchè Minerva, ed il Cavallo sono Nume e tipo Tessalico (1).

L'Oderici però, ragionando in generale delle Medaglie fregiate del Cavallo, nega essere ciò sempre indizio d'origine Tessalica. Tra le città, che usarono tal simbolo, ricorda Iresia nella Beozia. Senza grandi sottigliezze non si potrebbero far discendere dai Tessali i Romani, che scolpirono il Cavallo in alcune Medaglie. Coll'ajuto di un raro numisma, ove è il Cavallo, e la epigrafe OMONOIA DESSAAON POM. (Concordia Tessalorum et Roman.) propende a credere, che nella occasione di quell'alleanza tra Tessali, e Romani fossero battute le tante Medaglie somigliantissime a quella di Omalo colla Minerva e col Cavallo (2).

Il Pellerin scrisse, che tutte le monete, segnate col cavallo, tenute comunemente per Romane, sono per avventura di fabbrica Cartaginese, e coniate in Siracusa (3).

Altri le ha riputate quasi tutte della classe

<sup>(1)</sup> Numism. Graeca non ante volgata Romae 1777. ex Offic. Zempel.

<sup>(2)</sup> Animadvers. st Notae in Op. cit.

<sup>(3)</sup> Recueil des Medail. des peupl. T. I. p. 61.

delle Missili, e Sigillari, adoprate forse nel- E. V. le feste quinquatrie sacre a Minerva (1).

Nè Tessaliche, nè Sicule Puniche, nè Missili, o Sigillari sono le Monete di Cosa, ma furono battute per usarle, e spenderle nel commercio, al qual intendimento si introdusse presso tutti i popoli il metallo monetato. L'epigrafe di carattere Romano esclude, che sian di conio straniero, ed il diritto Colonico di far moneta aggiunge prova, che sian di sua ragione. Appellando alle Dottrine Numismatiche riferite alla pag. 40. dell' Epoche Etrusche nello spiegare le Monete di Telamone torno a ripetere essere stato antico e religioso costume dei popoli scolpire nelle Monete le Deità, che veneravano, ed i tipi, che caratterizzavano le loro gesta (2). Dietro tale principio si conosce il culto di Minerva presso i Cosani, da essi scolpita nelle monete. Fuori della quinta, nella quale l'Eckel conobbe Marte barbato e galeato, e della settima, che secondo l'Avellino è l'effige di giovane galeato, tutte le altre esprimono la testa di Minerva ornata dalla Casside. Che anzi la duodecima della Tav. I ha sul cono del cimiero strisciante serpe, che precisa

<sup>(1)</sup> Numism. Graec. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Spanheim, Gori, Eckel. p. 40.

E. V. Anno 284. essere Minerva, nel di cui scudo si improntò la Gorgone, e di cui scrive Virgilio (1)

> .... erano i fregi Nel petto della Dea gruppi di serpi.

Per conoscere il rapporto del Cavallo con Minerva è d'uopo ricorrere ai Mitografi. È celebre il contrasto, ch'ebbe con Nettuno sul nome da imporsi alla Città di Atene. I dodici Dei arbitri della contesa stabilirono, che quelle di lor due avesse prodotta la cosa più utile alla Città, le avrebbe dato il nome. Nettuno fe uscire dalla terra il Cavallo, e Minerva un Olivo. La vittoria fu di questa Dea (2). Ecco adunque, che nel teschio del Cavallo generoso è significata la superiorità, che Minerva riportò sopra l'Emolo. Ma il Vossio, che toglie il velo alla favola, scopre in quella gara la Storia di una differenza insorta tra i marinari presieduti da Nettuno, ed il popolo di Atene governato da Minerva, che per giudizio dell'Areopago restò vincitore. In egual maniera la Colonia di Cosa potè adombrare nella essige di Minerva, Dea della Sapienza, la rettitudine de'suoi Magistrati, e delle sue leggi, e nel Ca-

<sup>(1)</sup> Aeneidos Libr. 8.

<sup>(2)</sup> Demoustrier. Lettres sur la Mythologie. Sixieme partie

vallo di Nettuno la sua prossimità al Mare. È E. V. certo, che la spiegazione degli emblemi Numismatici dipendono dalla Storia non sempre cognita, e da relazioni politiche, che adesso sono per noi un enimma. L'epigrafe MAM....O sotto il mento della figura dell'antica probabilmente notava il nome del Curatore della Colonia, o del Magistrato Monetario. Esporrò adesso il Catalogo delle Monete della Colonia di Cosa, e gli Autori, dai quali furono pubblicate, ed i Musei, che le conservano.

## SERIE

DELLE MONETE AUTONOME DELLA COLONIA DELLA CITTA DI COSA NELLA ETRURIA MARITTIMA

## CLASSE I.

Num. I. Moneta d'oro. Nell'antica figura togata, che cammina in mezzo a due Apparitori, e nel campo il monogramma KOΣΩN(1).

(1) Accennai di sopra essere stata coniata questa Medaglia nella deduzione della Colonia Romana da T. Quinzio Flaminio, Congetturo però, che fossero rinnovate sullo stesso modulo la 1 e la 11 d'oro per la Colonia di Cesare Augusto, mentre lo Scettro, sul quale poggia l'Aquila, è un simbolo della Monarchia, e non della Repubblica. E. V. R. Aquila sopra uno scettro, avente fra gli artigli la corona. (Mionnet Description des Medailles antiques Grecques et Romaines T. I. p. 97.)

Num. II. Moneta d'oro. Figura togata, che cammina in mezzo a due Apparitori : senza epigrafe.

R. Aquila come nell'antecedente. ( Mionnet loc. cit. )

Num. III. Moneta d'argento. Figura togata in mezzo a due Apparitori.

R. Aquila avente fra gli artigli la corona civica, e nell'esergo le parole KOΣΩN. (Hub. Golzii Hist. Imp. et Caes. Rom. Vedi la Tav. I. num. 7.)

## CLASSE II.

Num. IV. Moneta di bronzo. Testa di Minerva galeata.

R. Busto di cavallo colla briglia rovesciata sulla parte diritta, e l'iscrizione ZΛNO. (Mionnet T. I. p. 97.)

Num. V. Moneta di bronzo. Testa di Marte barbato coll' elmo.

R. Testa di cavallo colla briglia rovesciata a destra, ed il motto COSA. (Eckel Doct. num. Vet. T. I. p. 90).

- Num. VI. Moneta di Bronzo. Testa di Mi- E. V. nerva, che a tergo ha una stella.
- R. Testa di cavallo imbrigliato, che guarda a destra, e l'epigrafe CO... NO ( Mionnet. supplement. etc. T. I. pag. 197).
- Num. VII. Moneta di bronzo. Testa di giovane imberbe, e galeato.
- R. Busto di cavallo imbrigliato, e la parola KOSA. (Avellino ad Ital. Vet. num. supl. p. 1. num. 3.)
- Num. VIII. Moneta di rame. Testa di Pallade coll'elmo cristato, ed a sinistra COZA.
- R. Testa di cavallo generoso, ed a sinistra l'iscrizione ZANO: esiste nell'Imperiale e R. Museo di Vienna. ( Eckel. Num. Vet. Anect. Mus. Caes. pag. 81. Lanzi Saggio di Lingua Etrusca Tom. II. T. I. num. 4.)
- Num. IX. Moneta unciale di bronzo. Testa di Pallade galeata colla crista, ed a sinistra la voce ZANO.
- R. Testa di generoso Cavallo, ed il motto ZANO (Numo assai raro del Musèo Borgiano di Velletri pubblicato dal Cardinali nel T. 3. della Collez. d'Opusc. 1721.)
- Num. X. Moneta di bronzo. Testa di Minerva galeata e la voce KOSA.
- R. Busto di cavallo imbrigliato e l'epigrafe

E- V. An 10 284 ZANO (Inedita nella Collezione Numismatica del Sig. Puertas)

Num. XI. Moneta di bronzo. Testa giovanile imberbe, e galeata, simile alla descritta Num. VII.

R. Busto di cavallo e l'iscrizione a tergo OXA.

(Inedita, e pubblicata nella Tav. IV. num.

3. di queste memorie: ed esiste presso
l'Autore)

Num. XII. Moneta di bronzo. Testa di Minerva coll'elmo sormontato da serpe, e sotto il mento MAM...O.

R. Testa di Cavallo, che nitrisce, e l'iscrizione KOZ (Inedita, e pubblicata nella Tav. I. Num. 12: esiste presso l'Autore di queste memorie)

## CLASSE III.

Num. XIII. Moneta di rame di mezzana grandezza. Testa dell'Imp. Nerva con la epigrafe. IMP. NERVA · CAES. AVG. P. M. TR. P. COS.

R. Testa di Giove Ammone colle corna ircine, e la leggenda COL. IVL. AVG. COSSA. (Coniata dopo la Colonia dedotta da Augusto, e poi rinnovata nell'Impero di Nerva. Erizzo pag. 299. Tav. IV. Num. 4.) Nam. XIV. Moneta di rame di mezzana E.V. Anno 284 grandezza: Testa giovanile dell'Imperatore Gordiano III. coronata di lauro, con lettere all' intorno corrose . . . . . AVG. COS. II.

R. Bacco ignudo in mezzo a due viti, che alza la destra sul capo, e colla sinistra si appoggia ad un fanciullo, ed ha vicina la Pantera: COL. IVL.... AVG. (Coniata dopo la deduzione della Colonia di Augusto, e rinnovata sotto Gordiano. Dall'Ab. Lami venne attribuita a Cosa per l'uniformità colla Lapide dove è segnato COS. II., come in questa medaglia. Erizzo pag. 697.)

Che se alcuno fosse vago di sapere la ragione di essere stato impresso il tipo di Bacco nella medaglia di Cosa serve per tutti a darla il Ch. Eckel (1). Egli dopo aver ribattuta la opinione del Vaillant, e di Belley, che lo riferirono all'abbondanza del vino, propone la sua congettura con far alludere quel simbolo alla Civica Libertà. Secondo lui potè esprimersi nelle monete di quelle Colonie, che godevano come Cosa del Jus Quiritum, e si compiacquero significarlo coll'impronta del Nume appellato LIBERO dai Mitologi.

È strano al certo, che sul finire del terzo

<sup>(1)</sup> Doctr. Num. Vet. Diss. 3.

E. V. secolo dell'E. V. cessino affatto le memorie dell' Etruria Marittima. Tutti gli Storici usano un sì profondo silenzio, che ci lasciano all'oscuro de'fatti, che non possono essere mancati nell'intervallo di un secolo e più. Quel che mirabile si è non essersi trovato sin qui alcun monumento, che sia dopo l'epoca di Diocleziano, e rare essere state le medaglie. che riguardano gli Imperatori, che vennero dopo di lui. Nonostante suppliscono in parte a questa lunga lacuna gli Atti di S. Mamiliano Vescovo di Palermo, che precisano essere venuto al Porto di Telamone, e che quindi si incamminasse a Sovana a propagare il Vangelo. « Ad Igilium Thusci maris Insulam appulsus, Telamonis etiam Portum, atque inde Suanam, Etruriae Oppidum contendit, cuius Cives adhuc Idolorum cultores Fidem Catholicam fertur edocuisse (1) ». Secondo quest'Atti ciò avvenne nella persecuzione di Diocleziano e Massimiano, ed allora il S. Vescovo per sovrano soccorso del cielo fu

<sup>(1)</sup> Lect. Eccl. Suaneusis. Nella pubblica Biblioteca di Siena esiste un antico Passionario MS. di S. Mamiliano, che incomincia cosi - XVII. Kal. Octobr. Passio S. Mamiliani Confess. Eodem tempore, quo Constantinus Imperator fecit bellum cum Antonio, et Cleopatra, et vicit eos, tunc depopulata est maxima pars Tusciae, et Campaniae etc. - Quenti Anacronismi!

liberato dalla carcere di Palermo, ov'era stato ristretto d'ordine del Prefetto della Sicilia. Osservò già il Baluzio (1), che si promulgarono gli Editti Imperiali contro il Cristianesimo avanti, che Diocleziano prendesse il suo IX. Consolato, val a dire prima del Gennaio 304. Essendo poi segnata la morte di S. Mamiliano nel 312 è ben chiaro, che tra il 304 e 305 dovrebbe porsi il suo arrivo nel Porto di Telamone.

Poca è la discrepanza della Cronologia, se questa bastasse all'autenticità della Storia; ma gli anacronismi, e le interpollazioni di questi Atti, saltano agli occhi con tanta evidenza, che bisognerebbe rinunziare al buon senso per convenir nei racconti. Ad onta però di conoscerli un impasto del Secolo IX o X, nei quali si fece gran professione di alterare le genuine Storie de'Santi, le apocrife circostanze depurate da prudente critica, possono somministrare qualche lume. Quella novità, che lusinga, accompagnerà le mie investigazioni, essendo nuova intrapresa cercare in qual Epoca cominciasse a propagarsi la Religion Cristiana nella Etruria Marittima.

Chiunque adottasse le opinioni del Fioren-

<sup>(1)</sup> In notis ad Cap. 17. Lactantii.

E. V. tini sviluppate nel suo Libro de Prima Thusciae Christianitate (1) non esiterebbe a credere, che sino dal I. Secolo dell'Era Volgare si diramò nell'Etruria la luce Evangelica. Conformemente a' suoi principi la Città di Lucca venne per la prima alla Fede di Gesù Cristo mercè il ministero di S. Paolino Vescovo discepolo di S. Pietro (2). Proseguendo egli a dare il novero degli Evangelizzatori mandati alla Etruria scrive, che S Romolo e S. Frontino discepoli del medesimo Apostolo operarono la conversione delle Idolatriche Arezzo, Pistoja, Fiesole, Cortona, e Roselle (3). Sembrò assai probabile al Foggini (4), che l'Apostolo Pietro essendo in Roma non trasandasse propagare il Cristianesimo nella vicina Etruria, ma considerò soggetto a grandi eccezioni, che inviasse più, e diversi Predicatori a Città non molto distante l'una dall'altra, come Pisa, Lucca, Firenze, e Fiesole, quando un solo Apostolo si era mandato in quei primi tempi alle più vaste Provincie. Quindi l'erudito Lami dichiarò destituta di fondamento la tradizione, che S. Paolino non men che S. Romo-

<sup>(1)</sup> Cap. 1. pag. 4. Cap. 2. p. 22.

<sup>(2)</sup> Cap. 7. p. 78.

<sup>(3)</sup> Cap. 5. p. 53.

<sup>(4)</sup> Do Rom. D. Petri Itin. Diss. XIII. p. 288.

lo e S. Frontino portassero la Religione Cri- E. V. stiana a quelle Città, e con solido raziocinio stabili, che la conversione in gran parte della Etruria dal Paganesimo al Vangelo non precedè il III Secolo dell'Era nostra (1) Volgare. Seguirò il sentimento del Ch. Critico, le di cui ragioni mi apron campo ad asserire, che prima del IV Secolo l' Etruria marittima non rinunziò alle follie degli Idolatri. Nè azzardo la proposizione senz'alcun fondamento. Scrive S. Cipriano nel celebre Trattato de Lapsis (2), che nel IV Secolo trovavasi ancora involta la Etruria nell'etnica superstizione, e che si mantenevano quì in gran numero ed in molta riputazione gli Aruspici. Anzi si rileva dallo Storico Zosimo, che continuava ad esserlo nel quinto Secolo, poichè minacciando Alarico portare le armi contro Roma, il Prefetto della Città ad instigazione dei Pagani chiamò dalla Etruria certi Maghi, i quali promettevano cacciar via con tuoni e folgori l'esercito de'barbari (3). Ora per ridurre al particolare dell'Etruria marittima queste generiche asserzioni rifletto, che nel III Secolo qui sussisteva nel suo pieno vigore la Idolatria, dacchè in Cosa ed in Telamone si

<sup>(1)</sup> De Eruditione Apostolorum Cap. 2. p. 190.

<sup>(2)</sup> S. Cypr. Op. Omn. ex Edit. Pamelii.

<sup>(3)</sup> Zosimi Hist. Libr. V.

E. V. alzarono Lapidi al nome dei due fieri persecutori del Cristianesimo, Aureliano e Diocleziano. D'uopo è ancora rimarcare, che la Cronologia dei Vescovi della Etruria Marittima non eccede il Secolo quinto. Voglio accordare, che gli incendi degli Archivi, e le ostili incursioni del Secolo X, XI e XII abbiano disperse le Carte ed i Monumenti delle Chiese di Chiusi, di Roselle, di Populonia, e di Sovana; non so però, se possa ciò accordarsi per gli Atti dei Concili, ai quali si troverebbero sottoscritti questi Vescovi, se fossero esistiti, come posteriormente comparisce or l'uno e l'altro nelle firme dei Sinodi raccolti dal Labè (1), dall'Harduino (2), e dal Mansi (3). I Vescovi dell'Etruria consideravansi come Suburcari, ed immediatamente soggetti al Romano Pontefice pel dritto Metropolitico (4). Essi avevano parte nelle adunanze convocate pei bisogni della Chiesa. Quindi nel 313 Felice Vescovo di Firenze, e Gaudenzio Vescovo di Pisa assisterono al Concilio di Papa Melchiade nella causa dei Donatisti (5): Vitaliano Vescovo di Ro-

<sup>(1)</sup> Collectio Max. Concil. Parisiis. 1644.

<sup>(2)</sup> Collect. Coucil.

<sup>(3)</sup> Nova Collectio ec.

<sup>(4)</sup> Bacchini de Hierarch. Eccles. Origine Dissert.

<sup>(5)</sup> S. Optati Milevit de Schism, Donatist, p. 26.

selle. Atello Vescovo di Populonia, Gauden- E. V. zio Vescovo di Volce compariscono sottoscritti al Sinodo tenuto da Papa Simmaco (1) nell'anno 409. Teobaldo Vescovo di Chiusi è mentovato nella Sinodica trasmessa a Costantinopoli (2) da Papa Agatone nel 676. Circa a quei tempi si ha notizia di Maurizio Vescovo di Sovana (3). Niuno dei Dittici di queste Chiese eccede l'epoca assai inoltrata dal Secolo quinto. Se ne ha anche quasi più chiara prova dagli Scrittori di questi tempi. San Girolamo, dopo aver esaltata la carità eroica di Fabiola illustre Dama Romana verso gli Indigenti, così si esprime nell'Elogio funebre scritto da lui nel 400. « Percorse le Isole e le coste tutte della Etruria, ed il paese dei Volsci, ed i riposti golfi dei curvati lidi, dove trovavansi i ricetti dei Monaci » (4). Esteso è il dettaglio di Rutilio Numaziano nel suo Itinerario. Raccontato il cattivo garbo dell'affittuario di Falesia, dov'era sbarcato, cui dà il nome di querulo Giudèo, accenna la festa di Osiride, che secondo l'uso facevasi da quei Contadini per la nuova se-

<sup>(1)</sup> Baronius Annal. Eccl. T. IV. Ughelli Ital. Sacra T. 3. in Episc. Rusellanis, Volsiniensibus, Populonii.

<sup>(2)</sup> Idem in Episc, Clusinis.

<sup>(3)</sup> Idem in Episc. Suanae. T. 3.

<sup>(4)</sup> Lett. di S. Girolamo T. 2. Lett. XIV. p. 244.

menta, si scaglia contro i Monaci stanziati nella Capraja. Ei li motteggia coi sarcasmi di lucifughi, di mentecatti, e li paragona all'atrabiliario Bellorofonte (1). Nel descrivere la Gorgona, altra Isola del Tirreno, deplora la risoluzione di nobile giovane, che aveva abbracciato l'instituto Monastico tra quei solitari (2). Sospetian alcuni critici, che essendo Pagano il Poeta Francese abbia confuso il nome di Giudèo con quello di Cristiano, come è stato rimarcato in altri scrittori gentili. Egli apertamente confessa, che la religione dell'Affittuario di Falesia chiamata da lui contagio, si estendeva tla per tutto ad onta di essere stata soffocata, e si duole, che la Nazione vinta soverchiasse i vincitori (3). Queste circostanze non si possono adattare alla Religione Giudaica, i di cui proseliti soggiogati da Tito vivevano quasi in una specie di servaggio. Il Cristianesimo fu quello, che assalito da dieci sanguinose persecuzioni, nell'ultima delle quali si giunse a vantare nelle Lapidi Nomine Chri-

stianorum Deleto (4), sempre più si estese,

<sup>(1)</sup> Itin, Lib. I. v. 274. Lucifughi si chiamavano i Cristiani dai Gentili per l'uso, che avevan di alzarsi avanti giorno a far Orazione. Fleury Costumi dei Cristiani T. 2.

<sup>(</sup>a) V. 257.

<sup>(3)</sup> V. 197.

<sup>(4)</sup> Adelph, Occonius in Numis. Diocletiani .

e riportò quei mirabili avanzamenti, che au- E V. tenticano la sua verità.

Non resta dunque più luogo a dubitare, che nel quarto Secolo si era dilatata l'Evangelica luce nella Etruria marittima. È ben presumibile, che tanti Monaci sparsi nelle adjacenti sue Isole non avran lasciato i popoli avvolti negli errori della Idolatria. Essi predicavan più coll'aspre penitenze, con cui si maceravano, coll'umile ed illibato contegno, colla pazienza e carità verso i prossimi, di quel che colla voce: il loro fervore nella santità adescò gli uomini a poco a poco a quelle massime, che li rendevano modello d'ogni virtù. Ai Monaci può andar tenuta questa Provincia, se vidde sostituito il culto della Religione Cristiana alle superstizioni degli Aruspici, e degli Auguri. Nè la illustre Fabiola avrebbe percorso a spandere le sue beneficenze in un paese, che fosse stato nemico alla dottrina di quel Divino Maestro per seguire la quale si spogliava delle sue ricchezze.

La pace inoltre di Costantino Imperatore E. V. data alla Chiesa, e le sue leggi in prò del Cristianesimo favorivano il rovesciamento della Idolatria. Disfatto da lui l'esercito di Massenzio, ed appena che ebbe messo il piede in Roma pubblicò quel celebre Editto, nel quale si ampliarono le grazie di già concedute ai Cri-

E. V. stiani, e veniva approvata la loro Religione, Anuo 312. colla permissione di potersi radunare nelle case e di aprire pubbliche Chiese (1). Nel ventotto Ottobre CCCXII riportò si memorabile Vittoria, ed è certo, che nel Novembre emanò quella legge, che sarebbe stata il più bel Monumento dell'Antichità Cristiana, se non fosse perito il suo esemplare.

Ma qual giudizio dovrà adesso darsi su quella venuta di S. Mamiliano al Porto di Telamone, e sulla sua predicazione nella Città di Sovana circa il principio del quarto Secolo? Lasciando intatte le tradizioni, che ogni Chiesa può avere, degne sempre di essere rispettate in silenzio, seguirò con imparzialità storica la verità, che smentisce gli Atti testè citati e le apocrife lacinie, delle quali sono intessuti. Sarebbe un resistere alla evidenza della ragione, se alcuno non si arrendesse alle erudite riflessioni del Tillemont (2), del Bollando (3), del de Angelo (4), e degli Annalisti Camaldolesi (5), dalle quali resulta, che il viaggio di S.

<sup>(1)</sup> Gusta Vita di Costantino pag. 83.

<sup>(2)</sup> Tom. 4. Persecut. de Decius. Au. 16.

<sup>(3)</sup> Acta SS. T. V. Mensis Septembris.

<sup>(4)</sup> Annales Eccles, Siculae pag. 97. e 113.

<sup>(5)</sup> T. 3. p. 140. Si possono aggiungere Marascia de Duobus Mumilianis. ec. 1701. ed il Iudica Explanatio liturgico Chro-

Mamiliano Vescovo di Palermo a Monte Gio- E. V. ve (Monte Cristo) fu in epoca assai posteriore, quando cioè i Vandali divenuti Padroni della Sicilia nel 455 espulsero i Cattolici Vescovi, o li deportarono nell'Affrica. In sì luttuosa catastrofe o il Vescovo Mamiliano, ed i suoi compagni vennero fuggiaschi da Palermo a Monte Cristo, o dalle Affricane spiagge passarono alla solitudine delle Isole del Tirreno. Ignoto non poteva essere ai medesimi il soggiorno, che qui da lungo tempo avevano i Monaci. Tra le molte eccezioni poi, cui va soggetto il supposto viaggio di S. Mamiliano a Telamone, ed a Sovana nel III Secolo, è quella sua fuga da Palermo fervendo la crudele persecuzione di Diocleziano e Massimiano. I Pastori in quei bei giorni dell'antica Chiesa spiccavano per la intrepidezza in resistere ai tiranni. Niun d'essi era così vile d'abbandonare alle zanne del lupo, che infieriva, l'iner. me gregge, senza esporsi all'onta di essere riputato indegno della Vescovile presidenza (1). Accresce la difficoltà il titolo di Arcivescovo attribuito al Santo in un epoca, che ignoravasi nella Gerarchia della Chiesa. Nacque l'uso

nolog. Eccl. Panorm. Libr. 1V. ed il Mongitore Bullae et privilegia Eccl. Panorm. p. 50.

<sup>(1)</sup> Tillemont Tom. 3. de Persecut. Dec. An. 16,

E. V. dopo il quinto Secolo dal fasto dei Patriarchi orientali (2), e più tardi fu introdotto nell'occidente. Neppur sussiste, che nel 312 San Mamiliano lasciasse la spoglia mortale in Porto Romano, e che nel Secolo XII le di lui reliquie fossero portate a Sovana. Contraddicono al fatto i due Codici inediti di Pisa uno dei quali fu volgarizzato dal suo originale latino nel 1519 da Giovanni da Sancasciano, e le Storie di Ranieri Sardo, che MS. conservansi nella Magliabechiana di Firenze. Si accordano gli uni e le altre a registrare, che S. Mamiliano mancò di vita nella solitudine di Monte Cristo (1). Le stesse memorie Pisane pongono la traslazione del di lui corpo e dei compagni nell'anno 848 ai tempi di S. Leone IV. « Vedendo (è ivi scritto) quel S. Pontefice abbandonate dai Monaci per causa dei Saraceni le Isole di tutti i mari dell'Italia, fra le quali quelle di Monte Cristo e del Giglio, fece trasferire da Monte Cristo i Corpi di S. Mamiliano, e dei Compagni, e dal Giglio quelli dei SS. Lustro, e Vindemmio, e collocarli nella Chiesa principale di Civitavecchia » . In tal incontro

<sup>(1)</sup> Nat. ab Alex. Histor. Eccl. T. 4. Saec. 4.

<sup>(2)</sup> Codice Cartaceo MS. presso il Sig. Ab. Ranieri Zucchelli di Pisa. Storie di Ranieri Sardo pag. 207. MS. della Magliabechiana, acritte circa al 1450.

di ritirarsi i Monaci, depositarono nella Città E. V. di Sovana parte del Corpo del Santo Vescovo (1). Niun altra reliquia di lui restò nel Giglio, e nell'Elba, conforme scrive il Ferrari (2). Quella insigne, che al presente trovasi nella Chiesa del Giglio, fu data da Monsig. Fulvio Salvi Vescovo di Sovana li 7. Giugno 1722 all'Altezza Reale di Cosimo III. Gran-Duca di Toscana, e dal munifico Principe alla Chiesa Parrocchiale dell'Isola stessa. Apparisce ancora dai Diplomi, che nell'anno 907 erano ritornati i Monaci ad abitare in Monte Cristo. Da queste autentiche pergamene presso il Muratori T. II. Antiquitates Medii aevi è mentovata l'insigne Badia di San Mamiliano di Monte Cristo, e si prova il culto del Santo avanti che nel 1002 da Porto Romano venissero le supposte reliquie a Sovana (3) nel Pontificato di Urbano II. Ma i citati Codici di Pisa, e le antiche Iscrizioni riferiscono, che nell'anno MCXI le sacre spoglie di S. Mamiliano, e de'suoi compagni da Centocelle arrivarono a

<sup>(1)</sup> Nella ricognizione autentica fatta nel 1780, da Monsign. Santi delle Reliquie di S. Mamiliano esistenti in Sovana comparve la quarta parte delle ossa componenti il corpo umano. Mem. MS. ex Tabul: Saunensi.

<sup>(2)</sup> Topographia iu Martyrol. Rom. et Catalogus Hrum Italiae - Piazza in Hemerologio Sacro ec.

<sup>(3)</sup> Anual. Camal. T. 1, p. 30.

E. V. quella Città, trasportate da un Fiorentino per la mania divota di quei secoli di involare i corpi dei Santi. Sono uniformi nell'asserire, che menarono vita eremitica nell' Isola del Giglio, cioè di Monte Cristo, e per questo omettono, che S. Mamiliano prima del suo ritiro avesse occupata la Sede Vescovile di Palermo (1). Essendo inedita certa Iscrizione, che già trovavasi nella clausura di S. Matteo di Pisa e perita l'altra, che è presso l'Ughelli (2), la inserisco per un lume maggiore delle esposte notizie.

Corpora, SS, In. Igiliy. Insula. Olim. Heremitarum Mamiliani Aurelii. Infantis Eustochii Gobuldei, Fratr. Luuri. Et. Vindemiy. Disci Pulorum. Et. Comitum. Anno. MCXI Centumcellis. Exportata. Et. In. Hac Ecclesia. S. Mathaei. Reposita. Ab Hubaldo. Lanfranchi. Antist. Pis, MCLXXIX. Decentius. Condita.

Che se la serie dei racconti coincide a puntino nella Cronologia, che è il precipuo carattere della Storica verità, non si toglie alcun pregio al Santo Vescovo, negando, avere egli portata la Fede di G. Cristo al Giglio, a Telamone, a Sovana nel quarto Secolo, e differendo a un secolo e mezzo più tardi la sua venuta alla solitudine di Monte Cristo. D'uopo non hanno

<sup>(1)</sup> Annal. Camald. T. 3. p. 140.

<sup>(2)</sup> Italise Sacrae T. 3, fol. 378. in Archiep. Pisanis.

i Santi delle mentite prerogative coniate dai E. V. Passionari sospetti del Medio Evo, mentre sono sempre mirabili nelle lor gesta.

Ritornando all' interrotto filo le provvide intraprese dell'Imperatore Costantino a vantaggio delle Città, e delle Provincie d'Italia potrebbero farci conoscere lo Stato della medesima su quelle prime epoche del suo Impero, se gli Storici non avessero confuse le cose con iperbolica concisione. Qual idea si potrà formare dal dire in generale, che quel generoso Principe rivolse le sue mire a restaurare la maggior parte della Città, che la Tirannia, e le guerre avevano rovinato? Si apprende, che ripigliarono l' antico loro splendore Modena, l'Emilia, la Liguria, l'Etruria, ma si tacciono le vicende, che le avevano disertate (1).

Peraltro cresce la curiosità dal riflettere, che E. v. sino all'incursione di Radagasio condottiero degli Unni, l'Etruria specialmente stette senz'alcun movimento di guerre straniere, e d'interni tumulti (2). Questo barbaro d'accordo con Alarico avendo assaltata l'Italia nel quattrocento fu allora vinto da Stilicone. Tornò due anni dopo con potentissima armata, ma sui monti

<sup>(1)</sup> Le Bau. Storia del Basso Impero T. 14. Gusta. Vita di Costautino T. 1. Cap. 26. p. 79.

<sup>(2)</sup> Denina Rivol. d'Italia. T. I. Libr. 3. Cap. 6. e seg.
Tom. I.

E. V. di Fiesole perdè miseramente sè stesso con tutti i suoi (1). Nè tali turbolenze avevano portato alcun danno all'Etruria marittima troppo lontana dalle mosse ostili. Eppure chi esamina l'Itinerario di Rutilio Numaziano s'imbatte in un quadro assai lacrimevole di questa Provincia. Io non credo di servire meglio al mio argomento se non coll'adottare le stesse sue frasi trasportate nel nostro idioma, essendo Rutilio l'unico, che dà precisa relazione delle cose marittime nel quinto Secolo.

« Mi si offrono allo sguardo (egli scrive) le rare Torri di Gravisca, che sovente d'estate è esposta all'aria nociva della sua palude. Le sono vicine verdeggianti foreste e folte macchie: l'ombra de'suoi pini s'increspa nell'onde del prossimo mare. Viddi del pari le antiche rovine senza abitanti, e le deformate mura della desolata Cosa. Sebbene non convenga, parlandosi di cose serie, trovare in un ridicolo racconto le cause di questo guasto, non dimeno non posso trattenermi dal ridere. È fama, che i suoi Cittadini fossero obbligati a sloggiare dalla moltitudine dei topi, e che lasciassero in abbandono a questi animali le infestate loro case. Crederei piuttosto i danni

<sup>(1)</sup> Orosii Histor, Libr, VII.

della coorte delli Pigmei, e le Grue congiurate E. V. a far battaglia (1). Non lungi di quì si và al Porto, che trasse il nome da Ercole: un placido venticello segue il giorno che piega al tramonto. Nel mirare gli avanzi dei distrutti Paesi si ripigliò il discorso sulla precipitosa fuga di Lepido nella Sardegna (2). Allora Roma, seguendo le bandiere del valoroso suo Catulo sbaragliò i nemici cittadini nella Spiaggia di Cosa. Peggiore però fu il di lui figlio Lepido (3), che nel Triumvirato fece empia guerra con le civili armi, e paventandolo Roma oppresse pel soccorso da lui dato la Libertà, riacquistata dopo la battaglia di Modena. Sul far del giorno si tornò a navigare (4) nè ancora spirava il vento dalle vicine vette del Montargentaro. Sorge questo Monte in mezzo all'acque, e da due parti preme il curvo mare: si allarga nei traversali poggi per sei miglia,

<sup>(1)</sup> I Pigmei, secondo la favola furono popoli della Libia, che avevano due soli piedi di altezza, ed erano sempre in guerra con le Grue, dalle quali spesso erano rapiti. Dalli Pigmei il Dott. Swit prese l'idea del suo Viaggio a Lilliput.

<sup>(2)</sup> La battaglia di Catulo e Lepido nell'auno 677. di R.

<sup>(3)</sup> Il Triumvirato di Marcantonio, Lepido, ed Ottaviano nell'anno 711. di R.

<sup>(4)</sup> Rutilio pernottò in Port' Ercole. Si spaccia da alcuni, ch'Egli qui acquistasse le febbri. E' un aneddoto, sul quals egli nou fa parola.

E. V. ed il suo perimetro è di ventiquattro intorno

al mare (1). Appena che m'inoltrai negli obliqui giri delle sparse rupi, e nelle tortuose giravolte, che dan grave fatica al piloto, tante volte si mutarono i venti con diversa forza, così che d'improvviso era di rischio non aver le vele, alzate prima senza profitto. Da lungi osservo le selvose vette del Giglio: sarebbe quasi un delitto tacer le lodi dovute a quest'Isola. Essa non ha guari o fosse per natura del luogo, o per industria del suo Signore (2) difese le sue foreste, e come fosse staccata dal Continente per lontano mare si oppose alle armi dei vincitori (3). Essa accolse molti fuggiaschi dalla depredata Roma, e qui trovarono sicuro asilo senz'alcun timore. Quelle terribili squadre mosse contro il mondo avevano saccheggiato moltissimi paesi con la guerra fatta per terra; ma, oh mirabile protezione!, in mezzo ai vari pericoli vi fu questo Porto così vicino ai Romani, così lontano dai Goti. Si giunse a toccar l'Ombrone, che non è un ignobile

<sup>(1)</sup> Il testo, che io seguo, contiene Circuitu Ponti ter duodena patet . Sarebbero 36 miglia , che non ha il suo perimetro . Ma chi assicura, che l'Amanuense non abbia cambiato il bis in un ter?

<sup>(2)</sup> I Domizj Eusbarbi erano Padroni del Giglio.

<sup>(3)</sup> L'invasione di Alarico avvenuta nella notte del 24. Agosto 4 10.

fiume; nella sua foce dà rifugio alle timide E.V. Navi (1). Allorchè la fiera tempesta sconvolge il mare, l'alveo suo comodo è aperto alle decorrenti acque. Qui io voleva smontare nella piacevole riviera, ma fu d'uopo seguir i marinari impazienti d'andar più avanti. Così il vento ed il giorno lasciarono me, che affrettava il cammino, e non poteva metter fuori il piede, nè ritornar a dietro. Si passò la notte lungo la spiaggia: una selva di mirti somministrò il fuoco nella sera: si fabbricarono piccole tende sotto i piegati rami: un'asta attraversata formò d'improvviso il padiglione. Già splendeva l'Aurora, ed inoltrandoci coi remi sembrava, non moversi la nave, ma il lido, che abbandoniamo, prova, che si cammina. Si offre da vedersi l'Elba memorabile per le sue miniere di ferro, di cui non è più fecondo il paese dei Norici.

Sebbene il sole arrivasse appena al meriggio affaticati dal viaggio ci fermammo nella vicina Falesia (2). A caso gli allegri Abitanti cantavano per le rustiche strade del paese con voci stanche nei sacri giuochi: imperciocchè in quel di la

<sup>(1)</sup> Porto Loretano, sul quele ho trattato di sopra.

<sup>(2)</sup> Piccola Città ora distrutta fra il Lago Prile, e Populonia. Il testo di Rutilio ha Faleria; ma deve correggerai Falesia. Dempst. de Etr. Reg. T. 2.

E. V. nuova Luna sviluppava finalmente i fertili germi per la futura raccolta. Usciti di nave si entrò nella Villa a passeggiare nel boschetto (1), mentre dan piacere a vedersi le Peschiere formate da ristretto stagno. L'acqua copiosa del chiuso mare permette ai lascivi pesci di scherzare dentro al Vivajo. Quell'Affittuario più inospite di Antifate (2) compensò malamente il riposo dell'amena fermata. Ne era Soprintendente un querulo Giudèo, animale non sociabile in tutti i cibi coll' uomo. Ei ci rimprovera di aver danneggiato gli arboscelli, di avere smosse le alighe, e strepita pel gran danno d'avere gustato di quell'acqua. Si restituirono le ingiurie dovute a questa nazione villana, che è ostinata nel mietersi il prepuzio. Ciò è la radice di una stoltezza, che è zelante del freddo Sabbato, ma poi ha il cuore più freddo della sua Religione. Ogni settimo giorno quasi immagine molle di uno stanco Nume è condannata a stupido letargo: son d'avviso, che neppure i fanciulli crederebbero gli altri deliri del menzognero deappello. Ed oh

non fosse stata mai soggiogata la Giudèa dalle

<sup>(1)</sup> Anche qui è scorretto il testo luto que vagamur; deve leggersi lucoque vagamur.

<sup>(3)</sup> Antifate fu Ré de' Lestrigoni, i quali si divorarono i compagni di Ulisse nell'essere approdati a quel Regno.

armi di Pompèo, e dalla guerra di Tito! Ser- E. V. peggia ovunque il contagio della distrutta peste, e la vinta nazione opprime i suoi vincitori. Dall'opposta parte s'alza Borea; ed allorchè il giorno si alza ad ecclissar le stelle, noi pure gareggiamo di alzarci coi remi. Apre sicura spiaggia che forma un seno naturale a guisa di pianura, la prossima Populonia. Quivi il Faro, che somministra il lume nella notte non solleva al cielo le sovraimposte moli: l'antichità della forte rupe, avendo la veduta dalla parte, d'onde la scoscesa vetta respinge i franti flutti, fece servire questa Rocca a due usi, ad esser difesa per terra, e di segnale ai Naviganti. Non si ponno conoscere i monumenti della primiera antichità: il tempo edace consumò le grandiose sue mura (1). Restan soltanto le vestigia delle rifatte muraglie, e giacciono sepolte le case sotto le spaziose macerie (2). >>

Difficile sarebbe trovare termini più espressivi di questi di Rutilio per dipingere il decadimento della Etruria marittima. Non ostante ne resta sempre occulta l'origine. L'Orlendio (3) volle rintracciarla, ma poi ingenuamente con-

<sup>(1)</sup> Sulle Mura di Populonia si veda il Micali l'Italia avanti il Dom. de Romani.

<sup>(2)</sup> Rutil. Numat. Itin. Lib. I a versu 140 ad v. 206.

<sup>(3)</sup> Orbis Sacer et profanus Part. 2, Vol. 2. pag. 1428,

E. V. fessò esser avvolta in denso bujo. Si potrebbe sospettare, che ne avessero avuto colpa i Barbari discesi a manomettare in quell'epoca l'Italia, ma lo stesso Rutilio ci ha prevenuto, che da più alta data se ne doveva cercare il principio. In tal ambiguità mi confermo nel sentimento espresso di sopra, e lo ripeto, che fu l'effetto dei furiosi trasporti di Silla per far vendetta contro i fautori di Mario. Si sforzò, è vero, Augusto a sollevarla; le accrebbe con le Colonie la popolazione, ma non è a nostra notizia, che restaurasse i devastati Paesi, e le Città distrutte dal ferro e dal fuoco dei Satelliti Sillani. Azzardo anzi tener per certo, che non si provvidde ai mali, che non l'avevano perdonata alle pietre. Di fatti Strabone, che visitò in persona il Littorale Etrusco sotto di Augusto, nel descrivere Populonia aggiunge, ch'era deserta, ed in uno stato quasi simile a quello, in cui la dipinge Numaziano (1). Fra le Città Etrusche Populonia era stata floridissima e cadde nella desolazione per mano di Silla (2). Se non si ripararono le sue rovine ho gran fondamento di credere, che si tenesse eguale contegno anche per Cosa, Telamone, e per quei diroccati Paesi, dei quali vidde

<sup>(1)</sup> Geograph. Lib. V.

<sup>(2)</sup> Plutarchus in Mario.

le vestigia il Viaggiatore Poeta. Nè in stretto E. V. senso si han da prendere le sue parole, che nel 416 la Città di Cosa fosse vuota di abitanti. Al suo stile ricercato danno una mentita le lapidi, e le medaglie, nelle quali cento sessant' anni prima del suo Viaggio si ha memoria della Colonia, e della Repubblica dei Cosani, nè da quell'epoca in poi ebbe tali vicende da spopolarla di gente.

Ma quei Barbari, che poc'anni avanti erano stati costretti a ritirarsi con onta dall'Italia, non avevano dimesso il disegno del ritorno. Lo tentò Radagasio, e suo mal grado ebbe a pentirsi dell'attentato. Chiuso fra Ie montagne di Fiesole restò sconfitto coll'esercito de' suoi Unni (1). Più tardi si mosse Alarico, forse trattenuto da Stilicone, Generale dell' Imperatore Onorio, cui si debbon concedere grande esperienza ed ingegno nella tattica della guerra. Trovavasi esso nelle coste della Dalmazia, allorchè fu informato del tristo fine di quel Guerriero (2). Non sò per quale interesse l'Annalista Italiano (3) si impegni nella di lui apo-

<sup>(1)</sup> Gli Unni, che possono chiamanai Sciti, o Tartari, abitavano la prima regione dell'Asia, dove per via del Tanai è divisa dall'Europa.

<sup>(2)</sup> Fu ucciso in Ravenna li 23. di Agosto 408.

<sup>(3)</sup> Muratori T. 3. p. 32.

E. V. logia, ed il Denina inorpelli le accuse (1), quan-Abuo 410. do Orosio, e Numaziano, coevi Scrittori, apertamente lo chiamano Traditore dell'Impero(2). e reo d'intelligenza con Alarico, ond'usurpare il trono pel suo figlio Eucherio (3). Dietro la di lui morte, furono levate via dai lidi, e da tutti i Porti, sottoposti all'Imperatore di Occidente, le guardie, che vi teneva, perchè impedivano il commercio, con aggiungere anche questo agli altri suoi delitti, e pretendendosi ciò fatto, acciocchè non sbarcassero truppe d'Oriente in Italia. Conobbe tosto Alarico, che tolto di mezzo Stilicone non poteva incontrare se non che piccoli ostacoli in una nuova invasione. Si avanzò verso Roma. La marcia dei Barbari fece tremare il Senato, e l'imbelle Onorio, che si tenne chiuso in Ravenna. Grande ancora fu lo sconvolgimento, che si sparse nell'Italia. Dopo varie alternative di accordi, e di pratiche, che riuscirono infruttuose, Alarico si impadroni di Roma (4). Non si possono rammentare senza lagrime le crudeltà e le estorsioni dei Goti, che per tre giorni diedero orrido sacco a quella infelice Città, che per

Line and the Goog

<sup>(1)</sup> Rivoluz. d'Ital. T. I. Libr. 4. p. 162.

<sup>(2)</sup> Rutil, Numat. Itin, Libr. 2. v. 21.

<sup>(3)</sup> Pauli Orosii. Hist. Libr. 7. Cap. 39.

<sup>(4)</sup> Nella uotte del 24 Agosto 410 Roma fu presa dai Goti.

tanti secoli non vinta da alcuno aveva dato leggi a gran parte del mondo. San Giro-Auso 410. lamo, che viveva penitente in Bettlem le adattò sublimi versi di Virgilio descrivendo l'incendiata Troja (1). Crebbe in Etruria la turbazione, e il dolore al veder approdare a suoi Porti schiere d'ogni genere e di ogni età, d'uomini e di donne, di vecchi e di fanciulli mal in arnese, e languidi per la fame, che erano scampati dalle nemiche spade. Molti si ricovrarono nelle vicine Isole del Tirreno. In questo particolare Rutilio attribuì gran lode all'Isola del Giglio, come si è veduto di sopra. Indicibile poi fu il guasto, che le bande dei Goti diedero ai Paesi, ed alle contrade esposte alla loro rapace brutalità. Rutilio di nuovo è l'autorevole Testimone della infausta devastazione, a cui soggiacque l'Etruria marittima (2). " Ho scelto, egli scrive, di viaggiare per mare, mentre le strade piane sono inondate dai fiumi, e fredde sono quelle pei monti. Dacchè il Territorio della Etruria, e specialmente il Tratto della strada Aurelia, su messo a ferro e fuoco della Gotica guerra, non vi sono più alberghi nelle campagne, nè ponti sopra i

<sup>(1)</sup> S. Girolamo Lett. T. r. Lett. 4 a Principia.

<sup>(2)</sup> Rotil. Itin. Libr. 1. a versu 19. ad v. 21.

E. V. fiumi, ed ho creduto miglior partito di navi-Anno 410. gare ».

Da sì chiare espressioni si comprende, che dai Barbari furono abbattuti i ponti dell'Albegna, e dell'Osa, di cui sussistono le vestigia, e che lo straripamento dei fiumi formarono a poco a poco gli Stagni, e Paduli, che prima non esistevano, come quello prossimo a Telamone. Gli Abitanti poi d'Italia parte furon uccisi, parte si condussero prigionieri, e parte andarono tapini in esteri paesi. Scemando la popolazione insalvatichirono le campagne senza coltura, e crebbe la sciagura a tal segno, che l'Imper. Onorio dovè promulgare alcune leggi (1), ond'esentare dai tributi l'Etruria, la Campania, ed il Piceno.

E. V. A tanti mali avrebbe riparato il tempo, se Anno 455 le rendini dell' Impero di Occidente fossero state in altre mani: ma la debolezza di Onorio, e la viltà ignominiosa di Valentiniano III non fecero che accrescere le angustie dei Sudditi. Più volte le affamate turme del Nord avevano assaltato senza inviti il bel paese, che Appennin parte, e il mar circonda e l'Alpe, adescati dall'ingordigia della preda. Quel, che in passato per naturale ferocia avevano fatto, fu

<sup>(1)</sup> In Cod. Theodos. L. 21. Tit. 28. L. 7. et s2.

adesso sollecitato dall'ambizione, e dalla ven- E. V. detta di due Auguste donne. Bramava Onoria sorella di Valentiniano di partecipar dell'Impero: non avendo trovata connivenza nel fratello invitò Attila Re degli Unni alle sue nozze. Di qui prese egli forte pretesto di calare in Italia (An. 452). Niuno ignora essere stata lode del Pontefice San Leone il Grande, se il truce barbaro, che aveva portata orribile rovina a tante provincie, e smantellate Aquileja, Milano, e Pavia, risparmiò Roma. Tuttochè questa scampasse allora dal minacciato eccidio fra non molto ebbe a piangere non minore tragedia. Essendo stato tolto di vita per congiura di Massimo, Uomo Consolare, l'Imperatore Valentiniano (1), per assicurarsi la corona sposò la di lui vedova Eudossia. Incautamente le considò in un geniale trasporto essere stato il complice dell' uccisione di quel Sovrano. Ciò la empì di tanta indignazione, che non potendolo opprimere altramente chiamò dall'Affrica Genserico Re dei Vandali . Nello sfogo del suo sdegno la Principessa non conobbe le fatali conseguenze del suo invito, e forse se ne afflisse, quando espilato interamente l'im-

<sup>(1)</sup> Valeutiniano III fu ucciso in Roma li 10, Marzo 455.

E. v. perial palazzo (1), prigioniera colle sue figlie fu tradotta a Cartagine. Roma infatti spogliata di gente, e di presidio cadde senza resistenza in mano del nemico, che con numerosa flotta sbarcato alle rive del Lazio per quattordici giorni la sottopose al saccheggio.

Tornò Generico in Affrica colle ricche pre-Anno 468. de della Capitale dell'Italia, ma a lungo tenne insestate le coste della Sicilia, dell'Etruria, e della Campania, ch' erano esposte alla pirateria del più forte. Se le insidie di Ricimero, arbitro della Corona, e della vita degli Augusti di Occidente a sua voglia elevati, deposti, ed estinti, avessero lasciato vivere Majorano, succeduto ad Avito nella Sovranità (An. 457) il Vandalo avrebbe avuto da temere per sè negli apparecchi, che si facevano contro l'Affrica. Non potè egli eseguirli, e neppure era da sperarlo dallo stupido Severo, che vesti il manto Imperiale e lo lasciò presto per veleno a lui propinato (2). Si elesse intanto di concerto a Leone Imperatore di Oriente Antemio, proclamato poscia Augusto dal Senato Romano (467). Continuando quegli a vessare la marittima dell'Italia,

<sup>(1)</sup> Procopius de Bello Vand, Libr. 1. Cap. 1. Roma fu presa da Genserico li 15. Giugno 455.

<sup>(</sup>a) M. Aur. Cassiod. Chron. p. 640.

il Greco Imperatore allesti una flotta di mille E. V. e ventitre galere, e di cento mila soldati, ond'assalirlo sin dentro Cartagine. Toccò esito infelicissimo a si formidabile spedizione per tradimento dell'Ammiraglio Basilisco (1). Due però furono li attacchi che son confusi dagli Storici profani: il primo seguì con evento contrario vicino a Cartagine: il secondo più fortunato nella spiaggia di Populonia presso la Torre di San Vincenzio. Lo rilevo dagli Atti autografi di San Valeriano Martire pubblicati dalli Bollandisti (2), di cui non farò che volgarizzare le parole. » Essendosi unite le truppe comandate da Bassilisco con quelle dell'Imperatore Antemio si affrontarono col nemico dirimpetto al litorale di Populonia, e data la battaglia fu posto in fuga, e Genserico si ritirò con i suoi Vandali nell'Affrica (3) ». Dopo questa sconfitta non comparvero più i barbari ai soliti ladronecci nei Porti e nelle spiagge di Etruria.

Rarissima è la Medaglia d'oro dell'Imperatore Antemio scoperta con altre trentadue

<sup>(1)</sup> Le Bau Storia del Basso Imp. Libr. 35. p. 263.

<sup>(2)</sup> Acta SSrum Mens. Maji die 4. iu T. 1.

<sup>(3)</sup> S. Valeriano M. Protettore della Città di Forlì, sostenue il grado di Capitano nell'esercito di Basilisco, ed ebbe parte nella battaglia di faccia a Populonia. Nell'Archivio pubblico della Città di Forli si trovano antiche Memorie MS, riguardanti le zzioni del Santo.

E. V. dello stesso metallo nelle adjacenze di Orbitello (1). È da me inserita nella Tavola IV num. quinto. Da una parte il protome di questo Augusto vestito del paludamento, ha il diadema gemmato in capo, ed è armato di scudo, e lancia con l'epigrafe D. N. ANTHEMIVS PERPET AVG. Nel rovescio son improntate due figure militari galeate aventi l'asta in una mano, e nell'altra il Globo sormontato dalla Croce, ed il motto SALVS REIPVBLICAE. In mezzo delle figure è scolpito il monogramma RX (regnat Christus), e più sotto CONOB per esprimere la zecca di Costantinopoli, o più probabilmente Conflata Obryzo. Presso il Banduri (2) esiste consimile Medaglia.

P. V. In tal guisa lacerato da più parti vergeva a Anno 476 irreparabile caduta l'Impero di Occidente, ed i suoi Sovrani non erano, che posticci simolacri di un effimero nome. I Greci Augusti, ai quali sarebbe toccata la difesa, erano troppo lontani, ed alcuni immersi nelle dissolutezze lasciavano che i barbari insultassero a man salva le frontiere d'Italia. Le provincie stesse sembravano insensibili al servaggio degli stranieri assuefatte

<sup>(1)</sup> Si conservava presso il Nob. Sig. Giovanni Sances di Orbitello, che aveva raccolte altre preziose Auticaglie al presente disperse dalli suoi posteri. (Lami Nov. Let. T. 19. p. 103).

<sup>(2)</sup> Numism. Rom. Imp. T. t. p. 591.

già alla tirannìa di Ricimero, di Gondebaldo, E. V. e di Oreste forse non paventavano di peggio (1). Questi avendo sbalzato dal trono Giulio Nipote vi aveva intruso Romolo Augustolo suo figlio. L'ultimo fatal crollo però gli venne da Odoacre Re o condottiero degli Heruli, e dei Turcilingi, e di altri Settentrionali (2), che seco mossero dalla Panonia. Per quanto potè si oppose Oreste al nembo devastatore, ma vinto a Pavia lasciò libero il varco al Conquistatore, che a bandiere spiegate giunse a Ravenna. Quivi fatto prigioniero Augustolo, che rilegò nel Castello di Lucullano presso Napoli, divenne in poco tempo Padrone e Signore di tutta l'Italia (3). Così nell'anno CCCCLXXVI dell'Era Volgare, e 1220 dopo la fondazione di Roma si spense e mancò l'Impero di Occidente.

<sup>(1)</sup> Adrian. Valesius ec. R. Francicarum Libr. 4. Tillement Tomo V. Tit. Odoacre - Muratori ad an. 476.

<sup>(2)</sup> L'Anonimo Cuspiniano mette l'occupazione di Odoacre li 23, di Agosto 476.

<sup>(3)</sup> M. Aur. Cassiod. Chr. p. 64 c.

### ILLUSTRAZIONE I.

## Acque Termali dell' antico Telamone

Abbonda l'Etruria di Terme, le di cui acque a vari usi di Medicina giovarono maravigliosamente. Ciò dovette probabilmente risvegliare l'animo degli Etruschi ad investigarne la qualità, e gli effetti, e quindi ad usarne colle opportune leggi a giovamento degli Infermi (1). Tra queste non devono tenere l'ultimo posto le acque Mediche di Telamone, le quali secondo il sentimento del Ch. Mazzocchi (2) diedero il nome di Osa al fiume, entro al quale defluivano, derivandolo dalla voce Caldaica Asa, che significa medicare, e guarire. Di queste benefiche Terme fu instituita Fisico-Chimica Analisi dal Sig. Dott. Gian Batista Deirnich Medico-Fisico del Regio Spedale di Orbitello nell'anno 1786, l'estratto della quale viene da me pubblicato pel comune vantaggio.

«Considerando (Egli scrive) la condotta che

<sup>(1)</sup> Tiraboschi. Storia della Lett, Italiana T. I. P. 1. paragrafo 22. - Vedi anche Dempstero De Regali Etruria T. 1. Cap. 13.

<sup>(2)</sup> Dissert. Thyrren. Dist. V. Catal. Nom. Etrus.

tiene la natura, o per meglio dire la provvidenza divina nel disporre le cose del nostro globo, sembrami aver collocato nelle vicinanze dell'antico Porto di Telamone l'antidoto, ove è posto il veleno. L'arie palustri di queste Maremme sia col loro gaz mofetico, sia colla umidità, che induce rilassamento nel sistema delle fibre animali sia colla missione di tanti nocivi miasmi nell'atmosfera, oh quanto sono contrarie alla grand'opera della buona digestione, e consecutiva chilisicazione! Questa viziata fa, che i liquidi resi maggiori del diametro del canale, in cui scorrono, si soffermino, e quindi la loro lentezza minorando la forza reagente dei vasi, ed accumulando l'eccitabilità, diminuisce il momento della velocità, onde nascono le Ostruzioni delle viscere, che sono morbi locali, e famigliarissimi in queste Maremme.

» Ma per poco che si considerino i principi componenti della nostr' acqua, facilmente si comprenderà, che le di lei potenze stimolanti, curative, debbon appunto spiccare nell'aprire le più ostinate e pertinaci congestioni delle viscere naturali. Imperciocchè sostanze saline di una forza fusiva, e catartica, qual è il sale marino, altre di sua natura attonanti, come le particelle marziali, altre finalmente spiritose e volatili, come l'aria epatica, debbono

rendere l'acqua molto incisiva, leggermente catartica, corroborante, e balsamica. Così ancora la forza fusiva, e disciogliente dovrà trionfare della tenacità, e spessezza degli umori, in qualunque parte della macchina rattenuti, onde sarà specifica singolarmente nelle malattie locali, asteniche, cioè nelle ostruzioni di milza, e del fegato, e delle glandole del mesenterio, tante ostinate in questi luoghi, e refrattarie a tutti i più efficaci soccorsi della farmacia.

» Sulle virtù di quest'Acque basti il leggero cenno fin quì additato, e mi limito a rimarcare, che le Acque Termali del Porto di Telamone, sebbene abbandonate in una quasi deserta Campagna per una esperienza da tempo immemorabile, sono la Probatica Piscina, ove gli uomini di campagna, e gli animali trovano in pochissimi giorni la perfetta guarigione di tutti i loro mali cutanei, e delle ostinate doglie, e reumatulgie, non meno che di schifose piaghe. Questa sola esperienza, che alla fine è la più forte ragione dell'arte medica, potrebbe bastare a renderle pregevoli, ed a corredarle dei comodi necessarj per farne un uso salubre in beneficio della Umanità ».

#### ILLUSTRAZIONE II.

Quantunque Polibio abbia descritto esattamente ( Histor. Libr. 2. p. 132) la marcia dei Galli, che carichi del bottino della manomessa Etruria avevan preso il partito di tornare alle case loro, pure non è mancato conforme si è notato (pag. 72.) chi abbia preteso dare sforzata interpretazione alle sue parole. Non pochi digiuni dell'antica Geografia suppongono le cose nello stato attuale, e quasi che in venti e più secoli non abbiano sofferta alcuna mutazione gli andamenti delle Strade, le posizioni dei luoghi, il corso dei fiumi deducono assurdissime conseguenze, che spacciano come geometriche dimostrazioni. È fuor d'ogni eccezione, che questo Greco Storico è il solo, dal quale si devono desumere le notizie, che riguardano il posto del combattimento dei Barbari con i Romani. Tutti gli altri, quali sono Rollin, Catrou e Roville, e Leonardo Aretino non son che rigagnoli diramati dal gran fonte Megapolitano. Qualche utile osservazione si tentò da Folard (1),

<sup>(1)</sup> Plan de la Bataille de Telamon. T. 3. p. 260.

e dal Micali (1), ma neppur da loro si posero nel suo vero lume le ricerche, che impreser a fare.

Si premise già (pag. 67) aver tenuta i Galli la Strada della Maremma Sanese non per ignoranza della Topografia locale, ma per cautelare meglio i loro passi, giacchè da questa avevano spedito il cammino alle Alpi Apuane, ed all'attuale Lombardia. Segnavano (2) così una Strada opposta a quella dell' Esercito di C. Attilio, che lungo il litorale del mar infero si indirizzava a Roma. Impensatamente però non molto lontano da Telamone i foraggiatori dei Barbari, incontrandosi nei Romani, restarono prigionieri, e diedero contezza, che a dietro veniva l'armata Gallica inseguita dal Console L. Emilio.

Due strade son qui descritte da Polibio. Una montuosa, come ho supposto con Guazzesi, e Micali per la Val d'Orcia, e pel crino dei Poggi di Piano, di Scanzano, e di Magliano, che tennero i Galli; l'altra marittima ossia l'Aurelia, che battevano i Roma-

<sup>(1)</sup> L'Italia avanti il Dominio de'Romani T. IV.

<sup>(2)</sup> Le parole in corsivo indicano il testo di Polibio.

ni. Importa molto fissare questi due punti, e di averne sott'occhio un prospetto.

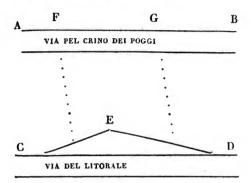

Allora diede ordine C. Attilio, che si avanzassero le Legioni, sinchè lo permettesse la opportunità dei luoghi, ed egli stesso si impadronì del Poggio (E), che sovrastava alla strada, alla quale pareva, che piegassero i Barbari.

Tutto questo racconto ci scopre, che l'Esercito nemico non era ancora arrivato alla Strada del littorale, dove Attilio aveva avuto d'incontro i foraggiatori vicino a Telamone. Se egli fece inoltrare la truppa, sinchè lo permetteva l'opportunità del luogo, e se occupò il Colle (£) che sovrastava alla strada, verso

la quale pareva, che piegassero i barbari, è evidente, che essi si trovavano al di là dei Poggi, che sono a sinistra di chi tiene la strada Aurelia andando verso Roma.

Ma ignoravan essi lo sbarco di Attilio in Porto Pisano, e vedendo essere stato preso il Colle (E) congetturarono, che L. Emilio fosse passato avanti di notte tempo colla cavalleria per impadronirsi di quella posizione più vantaggiosa.

Sempre più si conferma, che l'armata dei Galli era in distanza, e che la sua situazione era tale di lasciare a L. Emilio, dal quale era inseguita, un diverticolo per venirle a fronte, ed impedirle entrare nella strada del Litorale, alla quale si dirigeva, e che al tempo stesso il Console poteva fare di notte tempo il movimento della cavalleria senz' essere veduto. Essendo già fissato, che quelli marciavano per le alture di Scanzano, e di Magliano si offre la linea (F) per la quale L. Emilio avrebbe potuto scendere nel piano verso l'Albarese, distante tre miglia dalla spiaggia del mare, per fronteggiare i nemici, come essi supponevano, e si offre il punto (G) dalla di cui eminenza i Galli dominavano il Colle (E) a mano manca di Telamone occupato da Attilio.

Spinsero avanti tosto la Cavalleria, e por-

zione degli armati alla leggera, onde prender quello stesso Colle, allorchè seppero essersi ivi postato Attilio, e si accorsero di aver a fronte, ed alle spalle due Eserciti da combattere.

Ecco sempre i barbari in distanza della Strada Aurelia, e della posizione, che era in potere dei Romani. Anche le legioni guidate da Emilio non sapevano l'arrivo di Attilio. Qualche dubbio ne ebbero dalla zuffa, che viddero incominciata sul Colle, giacchè si erano avvicinate ai Barbari. Allorchè ne fu informato Emilio, avanzò la Cavalleria, e girando da un vicino pòggio venne in ajuto dei Soldati di Attilio combattenti sul Colle, che sovrastava alla strada.

Si torni coll'occhio alla via pel crino dei Poggi di Scanzano e di Magliano e si troverà, che Emilio poteva benissimo di là vedere il combattimento descritto, e marciare colla Cavalleria in ajuto degli Attiliani, girando per qualcuna delle prominenze, oggi denominate Poggio sassoso, Perazzeta, Querciolaje, Poggio della Campana, Fonte-trilla, adiacenti al colle sul quale ferveva la mischia.

Più non vi volle a far conoscere ai Barbari di essere colti in mezzo. Schierarono i Gessati, e gli Insubri contro Emilio, che avevano alle spalle (F.G.). Posero di fronte a C. At-

tilio i Taurini ed i Boj. (E.D.) Situarono i carriaggi in luogo fuori delle une e delle altre squadre, e la preda sopra un Monticello vicino.

Fin qui si è riscontrato, che i Galli ad onta d'ogni sforzo non poterono scacciare Attilio dal Colle, che sovrastava alla via del littorale, e che L. Emilio, dal quale il loro Esercito era inseguito alle spalle, dopo avere fatto inoltrare la Cavalleria sollecitò la sua marcia, sebbene a fronte di lui fossero posti i Gessati e gl'Insubri, come a fronte di Attilio furono schierati i Taurini ed i Boj. È più che evidente adunque doversi fissare il combattimento nella circonferenza G. B. E. D. situata al di là della strada del littorale, ossia dell'Aurelia. Questo piano sì per l'estensione capace della moltitudine di tre eserciti, e della disposizione data dai Galli alle loro schiere per opporsi a Emilio, e ad Attilio, sì per la qualità di essere stato pieno di folti pruni, e bronchi, che servivan d'impaccio ai Gessati, conviene al perimetro denominato Selva. Qui trovasi un Campo, che ha conservato sempre il nome di Regio, che allude forse a questa battaglia, nella quale trovaronsi i due Re Anaroeste, e Congo. litano. Le Prominenze descritte di sopra sono parte dello stesso tenimento. Combinano coi

monticelli rimarcati da Polibio, in uno dei quali depositarono il bottino dell'Etruria saccheggiata, e nell'altro si uccise il Rè, Anaroeste dopo la sconfitta. Nella Selva infine sbocca la strada (G) che dai colli di Scanzano, e di Magliano vien a far capo nella strada Aurelia in vicinanza di Telamone. Nella Tavola V è riportata la Pianta di questa Battaglia, già delineata da Folard, e da lui inserita nel Tomo III della Traduzione del Thuillier. Non la guarantisco, se non nel rapporto di presentare nel suo aspetto la tattica militare allora tenuta dai Romani, e dai Galli.

Resterebbe adesso cercare in qual mese avvenisse la stessa azione campale. Per non deviare dal sicuro indirizzo mi appiglio di nuovo a Polibio. « Sbaragliati (così si esprime) i nemici, L. Emilio mandò le spoglie a Roma, e restituì la roba predata dai Galli ai Toscani. Quindi si diresse, passando per la Liguria, al paese delli Boj, dove saccheggiò il tutto. Avendo arricchito nel giro di pochi giorni l'Esercito di ogni genere di preda, tornò a Roma colle Legioni, e trionfò dei Galli». Dai Marmi Capitolini, dei quali ho riportata l'Iscrizione pag. 71, si rileva, che il trionfo di L. Emilio seguì li 5 di Marzo dell'anno 528. Se pochi giorni impiegò nel dar il saccheggio

alli Boj, e nel sottometterli, e se il trionfo successe nei primi di Marzo, bisogna accordarmi, che dato il tempo opportuno alla marcia contro questi Barbari, ed al ritorno alla Capitale, ed al riposo delle Legioni, la Battaglia di Telamone, avvenne circa al Dicembre dell'anno 427.

Queste mie riflessioni non uguagliano al certo nel pregio quelle intorno al Viaggio di Annibale per la Toscana (1), ma non lasciano d'interessare lo schiarimento del posto, ove avvenne un combattimento sì memorabile nei fasti dell'antica Etruria.

(1) Guazzesi. Osservazioni Istoriche ec. in Arezzo 1752.

FINE
DELLA II PARTE DEL TOMO I

# INDICE

## DELLA SECONDA PARTE

DEL TOMO PRIMO

| I. Prima Colonia dei Romani dedotta          |     |
|----------------------------------------------|-----|
| alla Città di Cosa Pag.                      | I   |
| II. Strada Aurelia                           | 5   |
| III. Arco Trionfale dentro le mura di        |     |
| Cosa                                         | 10  |
| IIII. Colombario Suburbano di Cosa "         | 12  |
| V. Villa dei Domizj Enobarbi "               | 14  |
| VI. Iconografia delle antiche Ville Ro-      |     |
| mane                                         | 16  |
| VII. Numofilacio scoperto nella Villa Do-    |     |
| miziana,                                     | 22  |
| VIII. Tempietto della Domiziana "            | 32  |
| IX. Peschiere e loro descrizione ,           | ivi |
| X. Taglio detto le Bocche per communica-     |     |
| zione dell'acque marine col lago             |     |
| della Subcosa,                               | 34  |
| XI. Acquedotto intersecante il lago della    | 0.4 |
| Subcosa dalle falde del Montargen-           |     |
| taro sino al Paese                           | 37  |
| XII. Officina Figulinaria nella Domiziana.,  | 39  |
| - John I - Bout the the the Dollat Ztaria, , | 39  |

| XIII. Villa nelle Saline                   | 41 |
|--------------------------------------------|----|
| XIV. Villa di Tertulla Ava dell' Impera-   |    |
| tor Vespasiano ,                           | 45 |
| XV. Bagno marino della Tagliata "          | 47 |
| XVI. Terme dell'antico Telamone,           | 48 |
| Analisi Fisico Chimica delle Acque Termali |    |
| di Telamone. Illustrazione I. pag. 198.    |    |
| XVII. Piscina d'acque dolci nel moderno    |    |
| Telamone ,                                 | 51 |
| XVIII. Terme di Diocleziano "              | 52 |
| XIX. Tempio di Giove Vicilino ,            | 54 |
| XX. Incursione dei Galli nella Etruria     |    |
| marittima, e strada da loro tenuta.,,      | 60 |
| XXI. Battaglia dei due Consoli L. Emilio,  |    |
| e C. Attilio con l'esercito dei Galli      |    |
| nelle vicinanze di Telamone "              | 67 |
| Ricerche Topografiche del luogo di questa  |    |
| Battaglia. Illustrazione II. pag. 201.     |    |
| XXII. Venuta di Annibale in Italia: rap-   |    |
| presaglia alle Navi Romane vicino          |    |
| al Porto di Cosa                           | 75 |
| XXIII. Ribellione delle Colonie Latine "   | 79 |
| XXIV. Scipione porta la guerra in Affrica: |    |
| generosi soccorsi, ricevuti dalle Cit-     | ,  |
| tà dell' Etruria marittima »               | 80 |
| VVV Informin della Novi Romana tra il      |    |

| Porto ai Cosa, ea il Porto Loreta-          |
|---------------------------------------------|
| no. Luogo di questo Porto , 8:              |
| XXVI. I Cosani domandano nuovi Coloni.      |
| Seconda Colonia dedotta da Q. Fla-          |
| minio                                       |
| XXVII. Medaglie battute in memoria di       |
| questa Seconda Colonia , 88                 |
| XXVIII. Rivoluzione dei Galli Liguri e Ci-  |
| salpini per invadere la Etruria ma-         |
| rittima, 89                                 |
| XXIX. Colonia Romana alla Città di Sa-      |
| turnia: ricerche sopra il Marte Ar-         |
| nate della Lapide di C. Didio Se-           |
| viro Augustale                              |
| XXX. Parallello fra la condotta politica    |
| degli Etruschi e dei Galli dopo es-         |
| sere stati soggiogati dai Romani.,, 97      |
| XXXI. Terza Guerra Punica: Guerra di        |
| Corinto, e di Numanzia. Avveni-             |
| mento prodigioso al Console Man-            |
| cino in Port' Ercole imbarcandosi           |
| per Numanzia , 104                          |
| XXXII. Guerra Sociale, e Lega Italica.      |
| In questa ebbe parte l'Etruria co-          |
| me una degli otto Popoli Confe-             |
| derati , 108                                |
| XXXIII. Guerra civile di Mario e Silla. Ma- |
| rio sugge in Affrica: ritorna in Ita-       |
| lia: sbarca in Telamone , 113               |
| XXXIV. Armamento di quaranta Navi nel       |

0,13

| Porto di Telamone. Confutazione            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| dello Storico Rollin ,,                    | 116 |
| XXXV. Oppressioni di Silla contro l'Etru-  |     |
| ria, e contro i Paesi favorevoli a         |     |
| Mario ,                                    | 118 |
| XXXVI. Guerra civile di Lepido. Si ritira  |     |
| in Etruria. Battaglia col Procon-          |     |
| sole Catulo nel Litorale di Cosa. "        | 120 |
| XXXVII. L'Etruria in favore di Catilina. " |     |
| XXXVIII. Grave carestia d' Italia. Pompèo  |     |
| vien dichiarato Provvisioniere delle       |     |
| vettovaglie . L' Etruria marittima         |     |
| dipende dal suo comando ,,                 | 126 |
| XXXIX. Dissensioni tra Pompeo, e Cesare.   |     |
| L. Domizio Enobarbo si dichiara            |     |
| nemico di Cesare: Viene a Cosa:            |     |
| arma sette navi, e prende Marsi-           |     |
| glia ,,                                    | 129 |
| XL. Morte di Giulio Cesare. Triumvi-       |     |
| rato. Cambiamento della Repubbli-          |     |
| ca in Monarchia ,,                         | 132 |
| XLI. Terza Colonia dedotta da Otta-        |     |
| viano Augusto alla Città di Cosa.          |     |
| Questa prende il nome di Giulia:           |     |
| Medaglie battute: morte dell'Im-           |     |
| perator Cesare Augusto: principio          |     |
| dell'Era Volgare ,,                        | 137 |
| XLII. Tiberio succede a Cesare. Fa ucci-   |     |
| dere Postummio Agrippa nell'Isola          |     |
| della Pianosa Lo schiquo Clemente          |     |

| ruba le di lui ceneri, e si ritira nel       |
|----------------------------------------------|
| Promontorio di Cosa , 139                    |
| XLIII. Tiberio instituisce gli Augustali in  |
| Roma. Questo Sacerdozio è intro-             |
| dotto nella Città di Cosa, e di Sa-          |
| turnia. Lapidi di L. Stalio, e di            |
| C. Didio                                     |
| XLIV. Regno di Caracalla. Iscrizioni in-     |
| nalzate dalla Repubblica di Cosa.            |
| Errore del Gori, del Lami, e del             |
| Santi nell'averle attribuite a M. Au-        |
| relio Antonino , 145                         |
| XLV. Regno di Gordiano III il Iuniore.       |
| Sua Lapide nella città di Cosa, e            |
| Medaglie rinnovate in suo onore.,, 149       |
| XIVI. Regno di Claudio II. detto il Gotico.  |
| Sua Lapide nella Subcosa , 151               |
| ·                                            |
| XLVII. Regno di Aureliano. Sue disposizio-   |
| ni benefiche per l'Etruria maritti-          |
| ma. Sua lapide , 153                         |
| XLVIII. Officina Monetale della città di Co- |
| sa. Serie delle sue monete Autono-           |
| me Greche e Latine , 256                     |
| XLIX. Ricerche sull'Emblemma del Cavallo     |
| nelle monete Cosane ,, 160                   |
| L. Principj del Cristianesimo nella Etru-    |
| ria marittima                                |
| LI. Supposta venuta di S. Mamiliano          |
| Vescovo di Palermo al Porto di Te-           |
| lamone ed a Sovana ad annunciare             |

| pel primo il Vangelo. Esame degli          |     |
|--------------------------------------------|-----|
|                                            |     |
| Atti di questo Santo ,,                    | 176 |
| LII. Decadimento della città di Cosa, e di |     |
| Telamone. Cause della rovina . "           | 179 |
| LIII. Descrizione della Etruria marittima  |     |
| nel Secolo V ,,                            | 182 |
| LIV. Danni della Etruria marittima deva-   |     |
| stata nella prima venuta dei Bar-          |     |
| bari                                       | 189 |
| LV. I Vandali invadono l'Italia. Scorre-   |     |
| rie nel Litorale della Etruria ma-         |     |
| rittima. Battataglia nella Spiaggia        |     |
| di faccia a Populonia "                    | 192 |
| LVI. Seconda irruzione dei Barbari sotto   |     |
| Odoacre: ultimo periodo dell'Impe-         |     |
| ro Romano in Occidente                     | 106 |

## AL CORTESE LETTORE

Non v' è libro più corretto di quello, che porta in fronte gli errori occorsi nella stampa. Si può dire delle Edizioni ciò, che riguarda il morale dell' Uomo: uon esservi alcuno senza difetti, essere ottimo colui, che ne ha meno degli altri. Tu benigno Lettore accorda compatimento agli altri, che sono sfuggiti alla mia censura. Vivi felice.

CORRECIONE

Alla Parte I del Tomo I nella Illustraz. II p. 123, v. 10. della Iscrizione v. 20.

Deve mutarsi il nome di Benevento in quello di BENA-VENTE Contèa nelle Spagne, di cui era investito D. Giovanni Alfonso Pimentel de' Errera, che dall'anno 1603. al 1610 fu Vice-Re di Napoli. (Gianuone Storia Civile T. IV. p. 15.)

## CORREZIONI

## Alla parte Seconda del Tomo Primo

| Pag. 6. v. 12. nudine ,, 11. v. 25. lascerò                                                                                                                                                           | CORREZIONI<br>nundine<br>lasciarò                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, 15, γ. δ.                                                                                                                                                                                          | D. M. S. NIGRIO MARCEL LINE. CON IVGI · FECIT BENE · MEREN TI. CVM. OVEM VIXIT. ANNIS. XX.          |
| " 13. v. 19.                                                                                                                                                                                          | D. M.<br>NAIALI<br>FORT VNATA CON VN X                                                              |
| ,, 19. v. 1. guardaroba<br>,, 28. v. 18. BIFVONTE<br>,, 34. v. 24. Antonia<br>,, 36. v. 5. λημοδα                                                                                                     | guardarobba<br>BIFRONTE<br>Autonino<br>λιμνοθα-                                                     |
| λαττα  3. v. 23. di Baja Strabone  36. v. 15. siaroni  39. v. 18. futile  55. v. 23. magnificenza  76. An. di R. 356,  66. v. 2. Kasta  112. v. 10. suplimenti  113. v. 10, garude  113. v. 17, fosse | λαττα di Baja. Strabone sincroni fittile munificenza An. di R. 536. Hasta effero supplementi grande |

CORRECTORI

Pog. 123. v. 23. Moenisa

Moenia ,, 132. v. 2. nelle note. In I Coe- In Vita Coesaris

sare , 132. v. 3. nelle note. T. Livii Epist. Lib. 109. T. Livii Epit. Lib. 100.

, 141. v. 3. nelle note . in Gall. in Galb.

, 142. v. 3. nelle note. PLO-**PLOTIVS** 

TIVX ,, 149. v. 3. nelle note. VIGEN-TIA VLGENTIA

,, 255. v. 18. ΟΛΙΤΕΛΛΙΩΣ ΟΥΙΤΕΛΛΙΩΣ

" 158. v. 2. Quinto " 161. v. 3. Sicule Puniche

,, 178. v. 24. - la tal incontro di ritirarsi i Monaci depositarono nella Città di Sovana parte del Corpo del Santo Vescovo (1).

Quiuzio Siculo-Puniche

In tal incontro di essersi ritirati i Monaci, edi trasferirsi altrove le Reliquie del S. Vescovo, probabilmente gli Abitanti di Sovana mossi dall'antica divozione giacché prima del 805 il Giglio, e Monte Cristo faceva parte di questa Diogesi , ne domandarono una parte per la loro Città (1). Lo aveva tentato Radagasio,

" 189. v. 13. Lo tento Radagesio, e suo malgrado ec.

,, 191. v. 4. le addatto sublimi versi

e suo malgrado ec. le addatto i sublimi versi









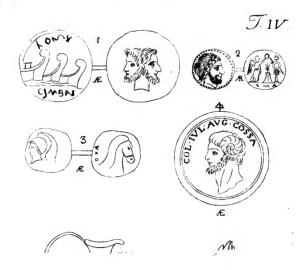

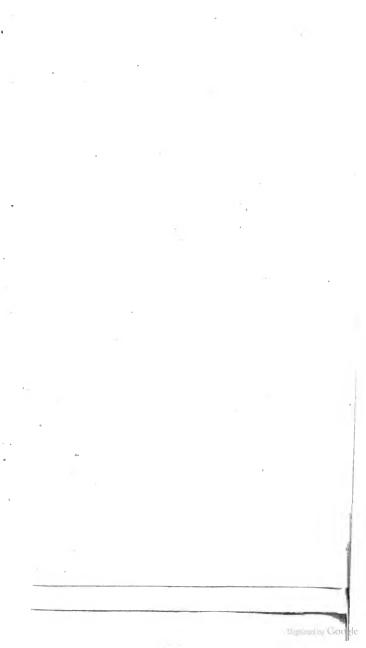





